

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

#### Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + Non fare un uso commerciale di questi file Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + Fanne un uso legale Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

#### Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a>

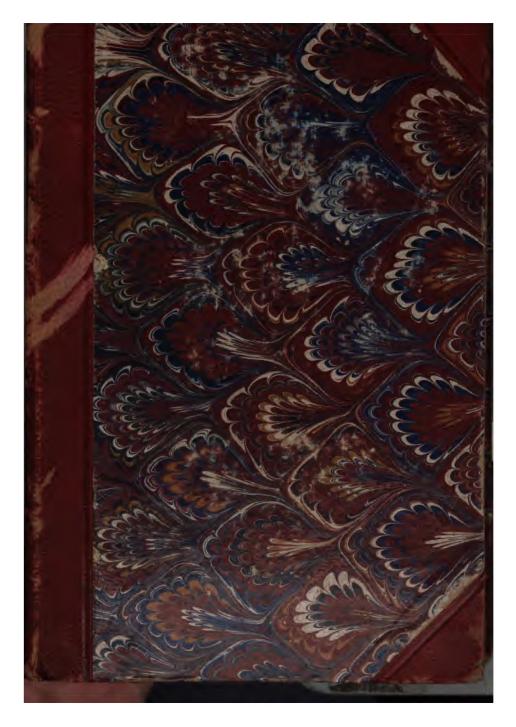



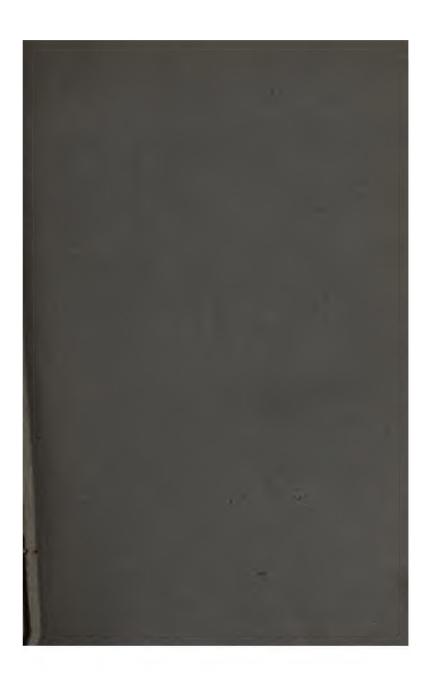

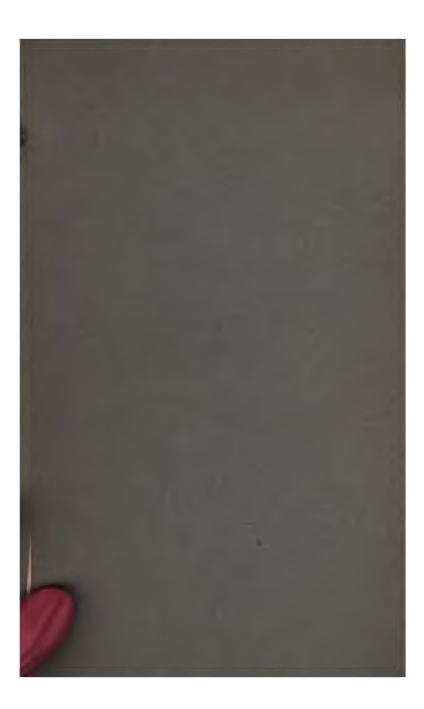

## IL CONCETTO

DELLA

# DIVINA COMMEDIA

. • 0

## IL CONCETTO

DELLA

# **DIVINA COMMEDIA**

DI

## DANTE ALIGHIERI

**DIMOSTRAZIONE** 

## DI FRANCESCO BERARDINELLI

D. C. D. G.



## NAPOLI

GABRIELE RONDINELLA, EDITORE 8, S. Anna de' Lombardi 1859 811/26.12

DEC 5 16: Lift of

### AVVERTIMENTO DELL'AUTORE

Una quasi necessità, più che libero consiglio, mi condusse. a meditare sopra il Concetto della Divina Commedia di Dan-: te Alighieri. Doveva io ai giovani affidati alle mie cure dar. a gustare alcun poco delle sovrane bellezze di questo mirifico. Poeta; e spesso fra i molti di buon ingegno incontrando taluni e più perspicaci e più desti degli altri, era come sospinto. parte dall'amore che ho avuto sempre grandissimo al Padre della italiana poesia, e parte dall'ardente desiderio che scorgeva in que' valorosi giovanetti di apparare, a volere con private lezioni guidarli nello studio di tutta intera la Divina Commedia. Ora qual cosa più necessaria nell'ufficio di esporre un'opera o, pognamo, una parte notevole di essa, che fermare innanzi ogni altra cosa nitidamente il concetto, che l'autore vi ha voluto imprimere? Ma qui era l'intoppo del fatto nostro, non dico solamente pe' giovani, ma per me medesimo. Perciocchè recandomi a cercare la verità ne comentatori, ed in quelli segnatamente che aveano scritto più diproposito sopra tale argomento, non altro mi avveniva di raccogliere nell'animo che opinioni evariate, dubbii circa tutte, difficoltà contro di ciascuna.

Per contrario, come io rivolgeva i mici studii alla Divina Commedia, e vie meglio mi faticava di penetrare gl'intendimenti dell'Autore, io vedeva sempre balenarmi alla menta una medesima idea, quasi una luce che mi riflettesse da quelle carte, la quale col proceder dell'opera mi riusciva ognora più chiara, ed acquistava col termine di essa un pieno svolgimento.

Avuta una tanta evidenza io diceva tra me: non potrei per la medesima via, per la quale io finalmente sono divenuto a questo convincimento che mi ho della vera idea di Dante, condurre i mei giovani, per guisa che potessero conseguire il medesimo buon effetto? Mi parve di si: e quindi mi accinsi al lavoro. Ecco la prima origine della mia operetta; della quale ho voluto toccare brevemente, non già per ozio, ma sì per dar ragione del modo che ho creduto dover servare nella trattazione.

Imperciocche dal fine che mi era proposto conseguitava, che io mi dovessi tenere unicamente alle cose, le quali potessero con argomenti di tutta certezza essere stabilmente fermate negli animi de giovani. Il perchè di parecchie opinioni di egregi scrittori, le quali avrei potuto con bell'accordo adunare alla mia spiegazione, mi son dovuto passare, come che non era stato del proposito di quegli autori rigorosamente dimostrarle; ed io non avrei saputo altrimenti farlo, o perchè la materia nol comportava, o perchè la pochezza del mio ingegno non me lo avrebbe consentito. E fra questi ricordo singolarmente l'illustre Conte Torricelli, che mi fa degno della sua onorevole amicizia; il quale co' suoi eruditissimi studii, e con altre più brievi lucubrazioni sopra la Divina Commedia, si è adoperato d'illustrare il Concetto religioso che la informa secondo le mistiche significazioni derivate dalla dottrina de' Padri. Di che gli deve saper grado qualunque sia diritto amatore di Dante e della cattolica gioventù: perciocche da un canto il pio Autore rannoda il concetto dell'Alighieri colle comuni dottrine degli asceti espresse per simboli: e dall'altro canto ravvia con sì nobile guida la gioventù alle due purissime fonti della poesia, che sono la verità ed il sentimento cristiano.

Per opposto mi è convenuto notare le contrarie interpretazioni, almeno le principali, e brevemente refutarle, tuttochè alcune di esse potessero sembrare oggimai dimenticate. Imperciocchè qual cosa più facile che rimanere le menti de giovani preoccupate di alcuno di quegli argomenti, i quali benchè falsi nella sustanza; nulladimeno per l'artificio onde sono trattati si rivestono di tutte le apparenze della verità? Era dunque necessario indicare ad essi quando per le generali, e quando più in particolare, le fallacie di coteste argomentazioni, sicchè incontrandole dove che fosse, sapessero il modo come debitamente dissolverle. Le quali cose basti aver toccate leggiermente per l'uopo presente; poichè della ragione dell' opera dovremo discorrere più di proposito nel Proemio.

In secondo luogo il riguardo medesimo che ho avuto, più che ad ogni altra cosa, all'ammaestramento de' giovani, mi ha consigliato di tenere nella esposizione degli argomenti un modo più largo, che per ventura non sarebbe convenuto, se il libro fosse principalmente destinato ad ingegni più maturi. Avvegnachè in una quistione così vivamente agitata, comè questa sopra il Concetto della Divina Commedia, non credo che sia per sè disdicevole dare al discorso tutto lo svolgimento, di cui sia capace: perciocchè dove gli animi altramente sieno persuasi, appena si può sperare di convincerli dando alla verità tutta la evidenza che si possa. Ei bisogna in questi casi far sì che veggano non solamente coloro che ne han voglia: ma quegli eziandio che non vorrebbono.

E questa è pure la ragione, perchè potendo io scegliere una forma più acconcia per intrattenere con diletto il lettore, quale sarebbe stata, per cagione di esempio, quella del Dialogo, sono stato più volentieri contento al metodo di uno stretto ragionamento, avvegnachè mi accorgessi che potrebbe agevolmente sapere un po' noievole a chi non fosse tocco gran fatto della importanza dell'argomento. Ma perchè avrei dovuto per meglio dilettare il leggitore far detrimento di quello che più rileva, che è la evidenza maggiore. della verità? Conciossiachè in quel modo più libero e sciolto assai cose avrei dovuto tralasciare per non far crescerc a dismisura il libro; e per lo rimanente l'intelletto giovanile non uso lunga pezza alla sintesi avrebbe di leggiero smarrito il filo del discorso cotanto necessario per lo pieno effetto di una rigorosa dimostrazione. Pertanto a me basta che io trasmetta con quella nitidezza che possa maggiore i miei pensieri: mi basta quella mediocre cultura, che mi hanno consentito di dare alla mia esposizione la pochezza del mio ingegno, e la moltiplicità di altre occupazioni; chè più che di piacere con ornamenti aggiunti, sono desideroso di convincere colla forza delle ragioni. Quanto a coloro che avranno la cortesia di leggermi, se hanno amore al Poema a cui ha posto mano e cielo e terra mi sarebbero certo più tenuti se io sapessi dimostrar loro la verità, che se cogli allettamenti dell'arte mi argomentassi di trattenerli piacevolmente. La quale cosa se mi avverrà di conseguire ne sia laude a Dio Ottimo Massimo di ogni bene dispensatore: se altramente intervenga saro lieto di averlo non solo sinceramente desiderato, ma tentato con agni sforzo. THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T

### CONCETTO DELLA DIVINA COMMEDIA

#### PROEMIO

Difficoltà fondamentale d'intendere il Concetto della Divina Commedia — Uso delle allegorie ne' primi esordii della italiana poesia — Antichi e moderni comentatori — Ragione della presente opera.

1. È tanto essenziale in un'opera di arte una idea od un concetto dominante, che io non crederei andare lungi dal vero affermando, che quello che nei corpi dei viventi è l'anima, nei lavori delle nobili arti è la idea o il concetto che vogliam dire. Conciossiachè come l'anima impartisce alle membra forma vita ed unità, perchè colla virtù dell'essere suo le invade, le avviva, le unifica; non altramente il concetto generale dell'artista s'infonde in tutto il lavoro, ne anima le parti svariate, e le armonizza tra loro. E come l'anima si fa in certa guisa sensibile per la materia, ed ha pure nella materia, e per la materia un tale svolgimento, che fuori di essa non può avere; della stessa maniera l'idea in sè una e semplice incarnata colla esecuzione in forme sensibili si allarga senza sminuzzarsi, e differentemente si

atteggia, e ne' suoi-varii aspetti si manifesta, finchè ultimamente nell'opera compiuta non risplenda in tutta la sua luce integrità e pienezza. Per contrario siccome un corpo animale privo dell'anima è un composto di materia bene ordinata, e niente più; così pure un'opera di arte non informata da unico e principale concetto è un aggregato di parti forse belle, forse ammirande in se stesse, ma senza congegnatura e movimento scambievole, quindi senza la vita di un bel tutto.

- 2. Le quali cose così essendo, chi potrebbe negarmi che dei capolavori, segnatamente se in genere di arti nobilissime, com'è senza dubbio la poesia, importi sopra tutto accertare il concetto che li domina'e li governa? Ora chi dimandasse la idea informante il più meraviglioso poema che vanti l'Italia, vo' dire la Divina Commedia di Dante Alighieri, dubito forte se potesse trovare risposta che appaghi ne' moltiplici comenti che ne abbiamo, e nelle svariate scritture che han toccato più o men di vicino il punto controverso. Io certo assai volte mi feci questa dimanda ne' tempi passati, ed assai volte ne cercai la risposta in quegli scritti. Ma tutto fu nulla quanto a guadagnarmi un qualunque convincimento, salvo questo, che per le vie comunemente tentate non fosse omai possibile discoprire l'intendimento principale della Divina Commedia.
- 3. Pertanto come addiviene nelle cose dubbie che la stessa incertezza dà coraggio ad ognuno di dir la sua, e dove non si possa guadagnare l'assenso colla verità dimostrata, sopraffare gl'intelletti colla novità; così abbiamo veduto multiplicarsi le sentenze ogni di più, e ciascuna

farsi bella di una maniera singolare di sciogliere la quistione. Ma coteste resoluzioni sono in gran parte arbitrarie, o almeno raccomandate a così deboli fondamenti, che se abbagliano per un momento, non possono indurre in un animo, che non sia leggiero, verace persuasione: e tanto meno, che una pugna si manifesta di opinioni mette ragionevolmente in sospetto gl'indagatori della verità, che dove non vedranno l'evidenza della cosa balenare chiaramente per la luce delle ragioni, difficilmente si condurranno a dare la vittoria ad uno contra tutti. Ma donde, dirà taluno, tanta incertezza? Da che all'Alighieri piacque di velare il suo pensiero sotto un'allegoria, e condurlo sempre allegoricamente sino al suo ultimo svolgimento.

4. Nè di ciò è a fare meraviglia. Chi considera la natura della poesia vi trova un doppio elemento, intelligibile l'uno, sensibile l'altro, quello parlante all'intelletto, e questo alla fantasia, il primo contenente il vero, il secondo le vesti materiali del vero; e tutti e due unificati per guisa da produrre la forma del bello. Nulladimeno il temperamento de' due detti principii non può essere lo stesso per tutte le età, nè per tutte le nazioni. Tra popoli di più vivace fantasia, o in una età barbara, o di poco uscita dalla barbarie avrà spaccio una foggia di poetare che più ferisca colle immagini sensibili, e le astratte idee intellettuali alla tenuta, diciam così, dei sensi meglio avvicini. Conciossiachè in una tale condizione di vita e di relazioni sociali quanto sono più vegete le forze del corpo, quanto più mobili ed ardenti le fantasie, altrettanto si trovano inceppate le facoltà men-

. • .

0

## **IL CONCETTO**

DELLA

# **DIVINA COMMEDIA**

DI

## DANTE ALIGHIERI

**DIMOSTRAZIONE** 

## DI FRANCESCO BERARDINELLI

D. C. D. G.



## NAPOLI

GABRIELE RONDINELLA, EDITORE 8, S. Anna de' Lombardi 4859 in quei tempi di giovarsi del ministero dell'allegoria, e di proposito la usurpò negli argomenti più gravi; e nei più tenui, disposando alla semplicità della schietta natura il vivo colorito dell'affetto, amò un linguaggio il quale se non è sempre allegorico, gli va molto dappresso.

6. Un'altra ragione forse ancora più grave perchè in quegli esordii della italiana letteratura fosse cotanto uso di allegorie, la troveremo nel misticismo dei tempi, e in generale nella influenza che la Religione veniva esercitando su le arti. Chi non sa che di assai tipi e simboli abondano le divine scritture, in ispecie dell'antico Testamento; i quali con sommo studio e con luce di celeste sapienza ci hanno i padri della Chiesa dichiarati? E questo altresì era il metodo che i medesimi padri, ed i maestri della vita spirituale, ancora quando non facevano da interpreti, fedelmente servarono, fosse per illustrare le verità della fede, fosse per guidare le anime nella via della cristiana perfezione (1). Conforme la quale usanza di niente si piacquero

se ab isto sancto fructu sterilem video». Quindi sentenziosamen-

h te conchiude «Neme ambigit et per similitudines libentius quae-» que cognosci, et cum aliqua difficultate quaesita multo gratius

<sup>»</sup> inveniri ». Doctr. christ. lib. II, cap. 6.

<sup>(1) «</sup> I filosofi del medio evo ( osserva il chiarissimo sig. Oza-» nam) trovavano ad ogni pagina della Bibbia tipi per determina-

<sup>»</sup> re dipingere ed animare i loro più astratti concetti; ed un cospi-

<sup>»</sup> cuo esempio se ne ha nel trattato di Riccardo da s. Vittore, De

<sup>»</sup> Prasparatione ad contemplationem, in cui la famiglia di Gia-

<sup>»</sup> cobbe serve di emblema alla famiglia delle facoltà umane. . . e

meglio le arti (1) chiamate a decorare i templi e le basiliche del Signore, che di simboli e di figure. I monumenti che avanzano massimamente di affreschi e di vetri colorati ce ne sono una dimostrazione apertissima. Il perchè la poesia che dalla Religione attinge i più alti concepimenti e gli affetti più vigorosi, dovea essere condotta naturalmente nelle sue immaginazioni a trarre buon vantaggio dalle allegorie religiose già tanto in uso, e rivelarsi così nella stessa fisonomia delle arti che la precessero (2). Qual meraviglia pertanto se l'Alighieri che avea tutta la sapienza dei preteriti tempi e della sua età col vasto intelletto abbracciata, reputasse strumento acconcissimo di dar vita ed essere poetico alle sublimi concezioni dell'animo suo l'allegoria, e per essa si argomentasse di appressarle al gusto de' contemporanei? Quindi l'adoperò: e non solo nel maggior poema, dove la materia e l'indole del lavoro pare che di per sè l'esigessero; ma eziandio nelle canzoni.

7. Nulladimeno co' vantaggi che porta seco l'allegoria va congiunto un gravissimo sconcio. Conciossiachè i simboli, ende ha corpo, non hanno sempre un valore determinato e deciso in quella serie di veri, a significare i quali li trasporta il poeta: e sebbene sia mestieri

pare incredibile con quanta finezza e seduzione il paragone continui sino ai suoi ultimi termini... Ozan. Dante e la Filosof. cattol. del sec. XIII, Parte IV, cap. II, \$ II.

<sup>(1)</sup> Ibid. loc. cit.

<sup>(2)</sup> Ozan. oper. cit. Part. IV, cap. IV. Del ciclo poetico e leggendario cui appartiene la Divina Commedia.

che corra un cotale rapporto di analogia tra i segni e le cose, non è mai, o quasi mai, ragguagliata per tutti i versi la somiglianza, tanto che fondi per sè la ragione di unico e certo significato. Il significato ( salvo il caso che molti scrittori sieno convenuti nell'usurpare i simboli stessi nel medesimo senso) ultimamente si tiene alla volontà ed all'arbitrio del poeta, che per una specie di affinità che riconosce tra cose di essere differente, ovvero tra certe immagini sensibili e certe idee astratte, ha il diritto di assumere le une come segni o figure delle altre. Ondechè se il medesimo autore dell'allegoria non ne manifesti la spiegazione, o almeno non fornisca per altri ragguagli e paragoni di testi argomenti certi a dedurla, si potrà congetturare con qualche probabilità; ma non mai affermare con certezza. Perciò gli antichi sia che usassero favole, sia che apologhi, e le stesse allegorie, i sensi adombrati aprivano volentieri alla intelligenza comune, se altro non consigliassero le circostanze; guadagnando così che i veri con quel modo di rivelarsi nuovo ed ingegnoso facessero una profonda e perdurevole impressione negli animi. E Dante il fece di tre sue canzoni nel Convivio, e forse desiderò di farlo della Divina Commedia, come alcuno argomentò dalle sue parole nella epistola di dedicazione a Can Grande della Scala (1). Ma io non vo'

<sup>(1)</sup> Così pensò Vincenzo Borghini nella sua Introduzione al Poema di Dante per l'allegoria (Studi su la Div. Com. di G. Galilei, V. Borghini ecc. Firenze 1855, pag. 139). Egli argomenta dalle parole del medesimo Dante alle Scaligero, là dove finito che ha di esporre la prima parte del prologo del Paradiso, e solo dichiarata

dirlo con sicurezza, perocchè una delle migliori vaghezze dell'allegoria è quell'aria di mistero, di che si circonda il poeta, quando nell'atto che ti si fa tanto vicino alla fantasia, pare che si rimuova dal tuo intelletto: e la più dolce dilettazione che ne può provenire al lettore, come più sopra fu notato, è che questi per entro le caligini del velo possa per suo studio discernere la bella sembianza della verità.

8. Se non che fa uopo distinguere nel poema di Danto l'Allegoria precipua e generale, quella che ombreggia l'intendimento di tutta l'opera, dalle allegorie parziali che sono abbellimento del tutto, ma non ne formano la sustanza. Di queste seconde non è meraviglia che abbia lasciata indeterminata l'intelligenza, si perchè col semplice senso letterale reggono per lo più i testi, sì ancora perchè una od altra spiegazione che

per le generali la seconda, conchiude: Haec est sententia secundas partis prologi in generali; in speciali vero non exponam ad praesens. Urget enim me rei familiaris angustia, ut haec et alia utilia reipublicae derelinquere oporteat. Sed spero de magnificentia vestra, ut alias habeatur procedendi ad utilem expositionem facultas. Ma come è chiero, ei non parla di tutta l'opera, si veramente della Cantica del Paradiso, e di questa non abbiamo diritto di conchiudere ch'ei promettesse altra spiegazione, selvo che una simile a quella di cui avea dato seggio nel prologo, cioè circoscritta nel solo senso letterale. Tanto più che avendo poco insanzi divisate le parti della medesima Cantica, le quali servirebbero di base al suo comento, in niuna di esse fa cenno del senso allegorico: con che dà indizio che non si sarebbe brigato di esplicare nel suo futuro comento del Paradiso almen di proposito le allegorie parziali che vi sono, e molto meno la generale.

se ne dia , purché ben fondata su l'analogia delle cose può assolutamente dirsi non aliena dalla mente di lui, perchè intesa da lui almeno in confuso. Ma dell'allegoria principale non è così. Essa comprende l'idea una ed intera del poema, stabilisce il fine dell'azione, ne determina i mezzi ; è in una parola la sustanza dell'opera. Non potea dunque il Poeta essere indifferente rispetto alla significazione che le si volesse acconciare. e questa commettere all'arbitrio dei lettori. Nè dico ch'ei dovesse dichiararla per sè medesimo (1), (chè mal per quel libro il quale non può essere inteso altramente che spiegato dall'autore); ma certo era suo debito per indizii diversi manifestare si aperto la sua mente, che non lasciasse luogo a dubbio ragionevole. L'ha fatto Dante? Se vogliamo consultare gl'interpreti moderni dobbiamo dire che no; tanto sono vacillanti, tanto diverse, tanto talora contrarie fra sè le loro sentenze. Di che ognuno è tentato di derivare nel medesimo Alighieri la colpa, come chi abbia parlato sì chiuso nel punto più sustanziale dell'opera, che non sia stato compreso da tanti valenti uomini che han posto tutto l'ingegno ad intenderlo. Se però ci riportiamo agli antichi comentatori noi osserviamo una tanta semplicità di cavarsela, che non dan mostra di pur sospettare che vi potesse avere difficoltà: ed in questo una maraviglio-

<sup>(1)</sup> Non dovea per assoluto bisogno che vi fosse; ma pur volle il Poeta gittar qualche lume nella epistola che indirige a Can Grande su l'intendimento della generale Allegoria del Poema; e noi ci serbiamo a luogo più opportuno l'esame accurato delle sentenze di lui.

sa convenienza tra loro, tranne quella latitudine di arbitrio in cose del tutto secondarie che offre la maniera del parlare simbolico.

9. Non è questo nè il tempo nè il luogo di esaminare di chi sia la ragione. Ma per fermo non è piccolo torto de' nostri comentatori, che avendo essi medesimi stranamente intrigata la quistione, come poi vengono a risolverla, non vi arrecano, i più, quel senno e quello studio che merita per la sua gravità. E pure son quegli stessi, che in cose minutissime, come sarebbe una dubbia lezione, una sentenza equivoca, un' allusione incerta si addimostrano così desti ed ingegnosi. E certo di tanta diligenza si dee loro il miglior grado del mondo, poichè ne' grandi scrittori niuna cosa è da trasandare, sembri pure levissima; e questo andar tutto ricercando per le sottili se non sempre, spesso almeno partorisce reali vantaggi. Per verità se l'Alighieri s'intende a' tempi nostri venti volte meglio, che un secolo dietro, se pure un secolo dietro si leggeva, è frutto degli ultimi studii fatti con indefessa costanza sul divino Poema. Nondimeno chi ben mira, questo istesso è accusa de' nostri tempi, perchè non siasi adoperata nel più quella diligenza e quell' impegno, che abondaenel meno. La quale leggerezza potrebbe sembrare inesplicabile, se pure alcuno non dica che la diffidenza nella propria causa mette in riguardo gli autori che non affrontino troppo di vicino e per diritto la controversia. Però indarno brameresti un severo ragionamento in confermazione di questa o di quella sentenza; indarno che te la mostrassero inviscerata coll'intima sustanza

del Poema. Poche citazioni della Divina Commedia, o delle opere minori, ed un quadro delle sventure di Dante, delle sue speranze, de' suoi desiderii, scusano una esatta e rigorosa dimostrazione del Concetto principale del divino Poema. Ma con qual prò della verità sel veggano gli studiosi dell'Alighieri, che oramai di questo solo son fatti certi, che di ciò che l'Autore si sia proposto, di ciò che abbia inteso, ed eseguito col suo immenso lavoro, non possono per istudio che facciano ne' comenti, avere certezza o almeno probabile opinione.

10. Or che è che strania tanto le moderne sentenze dalla sentenza degli antichi? Nel Poema dantesco sono due gli elementi, che adombrati nel primo canto, vigoreggiano in tutta l'opera, l'uno morale-religioso, l'altro politico. Gli antichi scorgendo predominare per tutto il morale-religioso, non si diedero pensiero nè punto nè poco del politico, che riguardarono come del tutto accidentale nel processo dell'opera, tanto che non dovesse far parte del concetto principale di essa proposto dal Poeta sotto allegoria nel primo canto. I moderni per lo contrario avvisando l'idea politica di Dante avere si largo campo nel suo lavoro, e quindi argomentando che fosse ne' simboli del proemio direttamente compresa, si sono messi per una via del tutto diversa, Ed alcuni più fidenti hanno foggiata una spiegazione meramente politica: ed altri benchè dalla evidenza costretti si sieno condotti ad ammettere oltre il politico un senso morale, lo hanno però non solo ammortito vedovandolo di ogni essere religioso, ma resolo dippiù incompossibile coll'elemento politico, come vel'innestano essi.

11. Il cortese lettore mi vorrà finalmente addimandare che cosa gli prometta io, posto che a tanti altri è fallita o la possanza, o la necessaria diligenza per raggiungere felicemente la meta. Sarai tu per ventura, mi par di sentirgli dire, più veggente di tanti altri che con occhio sagacissimo indagarono le fibre più nascose della Divina Commedia? O questo lavoro servirà per multiplicare il numero delle opinioni, e finire ultimamente colla comune fortuna? Ed io rispondo che la ventura di questa mia qualunque fatica è raccomandata, meglio che ai miei desiderii, alla cortesia e bontà dei lettori. Ma quanto a presumere, tanto ne son lontano, che io dal bel principio mi protesto che la mia opinione nella sustanza viene a riuscire in quella che per cinque secoli fu tenuta unica e vera, nè mai combattuta da nessuno, che almeno porti il pregio dell'opera ricordare. — Ma per si poco tanto apparato? E che? siamo si pellegrini dello studio di Dante, si delle cose nostre dimentichi, che sia uopo di chi ci ripeta quello che in tanti libri sta scritto? -- Adagio: io non ho detto ancora tutto. Tanto è vero che l'antica interpretazione non è stata dimenticata, che dato giù il primo bollore nella Italia destato dalla ingegnosa spiegazione del conte Giovanni Marchetti, a poco a poco si raccostarono gl'interpreti alla tradizione, che parve recisa di un colpo da quel forte ingegno. Ma questo ravvicinamento non fu uniforme ne intero, e quel che è più nell'innesto dell'elemento politico va involto di tai nodi che si possono sì veramente dissimulare, ma non già dissolvere.

12. Poste le quali considerazioni, vedeva io bene che non sarebbe più tempo di presentare ai lettori la interpretazione primitiva senza far altro che riprodurla. Imperciocche gli antichi di nulla si occuparono meno, che di dimostrare il fondo della loro spiegazione ; comechè avendo a tutti sembianza d'immediata verità, superfluo sarebbe stato qualunque ragionamento vi avessero fatto sopra. Era invece loro studio escogitare sensi ulteriori di moltiplici allusioni, e quanto più remote dalla lettera, tanto meglio. Nelle condizioni presenti tutto al rovescio: gli animi son fastiditi delle tante trasformazioni di sensi voluti vedere per forza nella Divina Commedia; i quali se stessero tutti, essa non sarebbe un parto di mente umana, o sarebbe per la mente umana un parto mostruoso. Ciò che ora si vorrebbe, ciò che massimamente conviene alla intelligenza della Divina Commedia, è di fermare con rigorosa dimostrazione il vero significato dell'Allegoria in quanto contiene il Concetto dell'opera, e il suo procedimento.

13. E questo appunto io mi sono proposto di fare: or dirò brevemente come. Io diceva in primo luogo che la sustanza della interpretazione degli antichi sia da ritenere come la unicamente vera. Metterà dunque bene inmanzi tratto esporre nella propria luce ciò che intesero gli antichi, e paragonare i fondamenti della loro interpretazione con quelli su cui poggiano le moderne. Nella quale controversia procaccerò di non essere lungo, e se mi fia possibile, neppur increscioso. Perciocchè non sarà necessario venire una per una rifiutando le nuove spiegazioni: basterà esaminare di

proposito alcune di esse o più autorevoli o più recenti ; e le altre o perchè reggono su le medesime basi, o per forza di argomenti che stanno contra tutte, rimarranno infermate. Il che fatto entreremo nella dimostrazione diretta. Osservava in secondo luogo che gli antichi non fecero caso dell'elemento politico, quasi non entrasse altrimenti che per giunta nel Poema, e niuno addentellato avesse colla principale Allegoria, e quindi col Concetto primo e generale dell'opera. E veramente questo è, come si suol dire, il lato debole della loro spiegazione, perchè a tanti è sembrata improbabile, a tanti puerile, ad altri per lo meno inesatta. Io dunque non verrei a niuna buona conseguenza del mio discorso, se non dimostrassi con tutta evidenza che sebbene nell'Allegoria della Divina Commedia si contenga un senso politico, questo si accorda così bene col Concetto come lo spiegarono gli antichi, che non solo non lo distrugge, ma gli si lega intimamente, che anzi vi si immedesima.

14. Ed ecco divisata la ragione, il fine, il modo, della presente operetta, la quale mi è piaciuto intitolare
Dimostrazione, perocchè mi son messo in animo di non
assumere niuna proposizione in ordine alle conseguenze de' miei discorsi, che non sia certa, o cui non avessi
già guadagnato il diritto di essere ammessa come tale.
Non dico per questo che non mi debba eziandio valere
di opinioni probabili: ma il farò sobriamente, ed in cose
secondarie, sicchè mi valgano solo un ornamento della
sustanza, una conferma dei punti dimostrati, o una
preparazione per dimostrarli, non già un mezzo termine della medesima dimostrazione.

15. Veda il mio cortese lettore che se io non entro innanzi promettitore di una nuova soluzione del gran problema tanti anni agitato, e come siamo tutti obbligati di confessare, senza nessun felice risultamento; non per questo è da reputare lieve il carico che prendo su' miei omeri, o poca la importanza di questa mia qualunque fatica. La verità è quella che si dee unicamente cercare nelle quistioni letterarie o scientifiche, non già la novità delle opinioni: e guai a quel secolo, che più vago si addimostri di peregrini trovati, che del vero: esso è in gran pericolo di divenire il ludibrio dei più strani cervelli, che abusando di quel mal vezzo, gli potranno agevolmente persuadere i più strani errori, novissimi per ciò stesso che sono assurdissimi. E piacesse a Dio, che non ne avessimo esperienze recenti, e tanto più dolorose, che in materie non già indifferenti per sé, come la nostra, ma di suprema rilevanza pei destini degli uomini e delle società. Non pertanto se la sustanza della mia spiegazione nell'essere suo non è nuova, ma tanto antica, quanto il Poema di Dante: tuttavia la ragion delle pruove onde la verrò dimostrando, il loro mutuo nesso, la loro trattazione, finalmente la maniera di unificare l'elemento politico col morale-religioso saran trovate frutto de' miei poveri studii. Le quali parti se mi avverrà di compire con quella diligenza che merita la gravità della quistione, segnatamente per ció che spetta l'elemento politico e l'uopo di esso (che è la cagione potissima di qualsivoglia contrarietà e differenza di opinioni); ho tanta fiducia nella forza della verità che io alletto sicura speranza di

avere a ricogliere buon frutto delle fatiche che avrò durato in questo lavoro. Prego intanto il lettore, che dovrà essere pure il mio giudice, che apparecchi la pazienza necessaria per accompagnarmi tutto il corso della mia Dimostrazione, sceveri per poco dall'animo qualunque opinione abbia potuto preconcepire, nè pronunzii la sentenza prima di avermi letto per intero e maturamente.

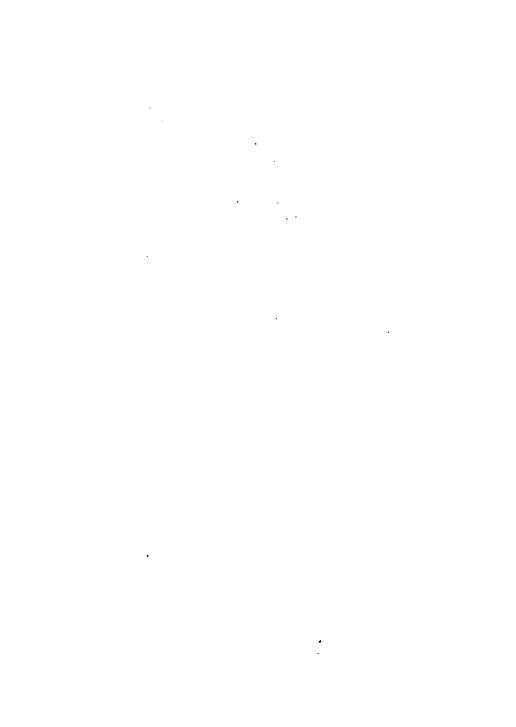

#### CAPITOLO I.

Mirabile consentimento degli antichi nella sustanza di una stessa spiegazione del Concetto della Divina Commedia — Monumenti contemporanei di questa convenienza — La interpretazione primitiva fu accettata con accordo similmente universale da' letterati dei secoli appresso.

16. Non è una per ogni modo l'intelligenza, che ci tramandarono gli antichi comentatori, dell' Allegoria della Divina Commedia. Perocchè non dobbiamo credere che come branco di pecore si mettessero tutti su le orme di un primo, e lui seguissero senza più per tutti quei sentieri intralciati delle finzioni dantesche. Avevano pur essi una testa per pensare, non altrimenti che due occhi per leggere: e come i moderni non si contentano di stare sul detto altrui, ma ognuno muta o aggiugne o modifica secondo è persuaso, della stessa maniera quei nostri vecchi studiando nel divino Poema si argomentavano di penetrare per sè gl'intendimenti del Poeta, e di dire, potendo, qualche

cosa di meglio di chi gli avea preceduto. Nondimeno se le diverse spiegazioni della principale Allegoria ci facciamo ad esaminare, le troviamo tanto meravigliosamente concordare in certi punti più gravi, che uno si può affermare essere stato nella sustanza il sentimento comune. Dante infatti finge un suo misterioso smarrimento per entro una selva: la selva in sentenza di tutti essi è una immagine de' vizii. Tentò di uscirne; vi si provò: ed eccolo tutto ansante festinare verso un colle radiato dal sol nascente. Quegli sforzi, dicono ad una voce, sono tentativi di evadere da tanta miseria di anima; e quel colle senz'altro è la felice altezza della virtù, cui vuole divenire il poeta ravveduto. Ma di poco si è inoltrato, e tre belve feroci, una lonza, un leone, una lupa, e massimamente quest'ultima, lo impediscono si, che disperato di guadagnare oltre, dechina di bel nuovo alla selva; ed essinelle fiere riconoscono uniformemente gl'impulsi delle tre passioni capitali, della lussuria, della superbia, dell'avarizia: e di pieno consenso Virgilio venuto in soccorso di Dante fanno simbolo della umana ragione, o della Filosofia, Beatrice che il manda dicono figura della Teologia, e figura della divina Grazia Lucia che mosse Beatrice. Poste le quali basi era troppo necessario che convenissero parimente nella significazione allegorica dell'Inferno, del Purgatorio, e del Paradiso; ed intesero difatti figurati con essi, o per una o per altra maniera, i mezzi e le vie di ritornare a Dio, e riposare in Lui.

17. Cotali sensi ci presentano quando più , quando meno chiaramente formati le svariate annotazioni e

chiose della Divina Commedia incominciando da' figliuoli ed amici di Dante. E sebbene potremmo risparmiarci la fatica di addurre le testimonianze degli autori per singulo, comechè a niuno possa entrare nell'animo dubbio ragionevole su la loro convenienza
in ciò che è sustanza d'interpretazione: nondimeno per
averne una pruova più aperta, e perchè la stessa franchezza delle loro diciture ci sieno argomento che così
fermamente pensavano, è bene recare in mezzo almeno
gli antichissimi, le chiose de' quali sono più difficili a
trovare.

Udiamo per prima Iacopo il figliuolo di Dante in un capitolo il quale benchè sia un sunto brevissimo della orditura delle tre Cantiche, pure ha tanto del fine morale della Divina Commedia, che ci è di avanzo per intendere qual senso a lui rendesse nel valore allegorico il Poema del padre (1). Ecco appunto che dice in sul concludere:

Però vedete omai quanto s'acquista Studiando l'alta fantasia profonda, Della qual Dante fu comico artista;

(1) Un altro comento di Iacopo che si trova nella Medicea è citato da Lorenzo Mehus nella Storia letteraria di Firenze compilata da lui su' monumenti a quei tempi per lo più inediti, ed inserita nella vita di Ambrogio Camaldolese. Ei ne riporta il principio, che dice così: « Io lacopo suo figliuolo per maternale prosa dimostrare intendo parte del suo profondo, ed autentico intendimento » ecc. Vid. Opp. Ambrosii Traversarii. Flor. 1759 pag. 180. — Non cito le chiose di Pietro, l'altro figliuolo di Dante, perchè si trovano sparse qua e là ne' varii comenti; ed ognuno ne ha sufficiente contezza.

Vedete ben come il suo dir si fonda
Nel Bene universal per nostro esemplo,
Acciocchè in noi il mal voler confonda.
Mettete l'affezione a tal contemplo,
Non vi smarrite per lo mal cammino,
Che vi distoglie dall'eterno templo:
Nel quale (1) fu smarrito peregrino,
Finchè dal ciel non gli fu dato aita,
La qual gli venne per voler divino
Nel mezzo del cammin di nostra vita.

18. Per Iacopo la poesia di Dante si fonda nel Bene universale, cioè in Dio. E questo può avverarsi solamente se si ponga, che la materia di quella sia Dio sotto il rispetto appunto ch'è Bene universale, ossia fine ultimo e beatissimo dell'uomo, in tanto che questi si metta in condizione di aggiugnerlo. Difatti avverte che lo fa per nostro esemplo a fine di confondere in noi il mal volere. Ed è quanto dire che la Divina Commedia è per noi un esemplo (per ciò che ivi il Poeta racconta di sè) che debba confondere la nostra perversa volontà per guisa, che correggendo noi stessi possiamo pervenire al vero Bene per que' mezzi, pe' quali vi pervenne il Poeta; cioè in figura col viaggio per l'Inferno pel Purgatorio e pel Paradiso. Quindi ci esorta di porre affetto alla contemplazione delle verità manife-

<sup>(1)</sup> Nel quale mal cammino ( allude al 2 e 3 verso del I canto della Divina Commedia, fu smarrito il Poeta nel pellegrinaggio di questa vita.

state da quello, ed a non ismarrirei per lo mal cammino che ci distoglie dall'eterno templo. È troppo chiaro che l'eterno templo è la beatitudine del Paradiso, e il mal cammino quella condizione di vita che ne mena lungi da esso, cioè la vita peccaminosa. Di che affermando che appunto in questo mal cammino si smarri Dante (Nel quale fu smarrito ecc.) ci fa chiaramente intendere che nella selva egli raffigura la vita viziosa di lui, e nel triplice viaggio i mezzi di ricondursi al Bene universale. Soggiugne che il pote fare per l'aita che gli venne dal cielo; ed intende per tale aita i sussidii poderosi di grazia, che ottenne il Poeta. Niente potremmo desiderare di meglio, nè di più chiaro.

19. Al figliuolo dell'Alighieri tenga dietro l'amico ed ospite di lui Busone da Gubbio, che ci lasciò anch'esso come un argomento in terza rima della Divina Commedia e del fine che ha. E da prima espone il desiderio di Dante di salire l'alzante altura della Virtù, ed il contrasto che gli fecero le fiere, nelle quali pur ei riconosce i vizii della lussuria, della superbia, e dell'avarizia. Vien quindi a dichiarare il modo come il Poeta riuscì a camparne; e il fa con queste parole:

Ma perchè l'arra che si prende al fonte Del nostro battistéo ci dà un lume, Lo qual ci fa le cose di Dio conte; Venne del lustro del superno acume Una grazia di fede, che si dice Ch'infonde l'alma, come terra fiume. E mosse lui colla Ragion felice

20. Non ci sia grave indugiare alcun poco su le sentenze di Busone. Afferma egli che Dante si fu accorto del pericolo, che gli veniva dalle fiere mercè una grazia di fede piovutagli dalla pienezza della luce divina. Chi volesse sapere più peculiarmente la condizione di una tal grazia, ei la qualifica siccome un'attuazione dell'abito sovranaturale di fede infuso nel battesimo. Poichè dice che l'arra che si riceve nel battesimo (e val quanto dire il carattere sacramentale e l'adozione in figliuoli di Dio) porta con sè un lume lo qual ci fa le cose di Dio conte, cioè l'abito della fede. Ma quest'abito non potrebbe venire all'atto senza l'impulso della grazia, la quale appunto perché muove attualmente in ordine ad operare il bene si dice attuale. Però soggiugné che venne dal lustro del superno acume una grazia di fede che destò l'abito di questa virtù infuso nel battesimo ; e per questo attuale movimento il Poeta si raccorse. Con che ci viene a descrivere Busone la provvidenza delle divine misericordie rispetto ai fedeli decaduti dall'amicizia di Dio, Perocchè il peccato non cancella in essi il carattere del battesimo, nel quale ri-

mane tuttavia il vestigio dell'adozione primitiva, che. può rinnovellarsi quando si voglia; e nè anco distrugge l'abito della fede, se pure la colpa non fosse d'infedeltà. Di che rimirando Iddio in quelle anime il segnacolo che le fece un tempo sue figliuole, benchè ora straniate da sè per lo peccato, gliene viene pietà; ond'Ei operando in ciò che trova non ancor guasto rappresenta loro i motivi rivelati e destramente le compunge, sicchè ravvisando nel riscontro dell'eterne verità la bruttezza delle lor colpe ne concepiscano aborrimento e dolore. Cotesta misericordia di Dio avrà effetto infallibile se sia di quelle che appellansi efficaei: ed una tale specialità par certamente che voglia indicare Busone, quando aggiugne che la grazia di cui parla si dice che infonde l'alma come terra flume, cioè che la riempie tutta e l'invade, come l'acqua penetra entro la terra e vi s'inviscera, sicchè debba rendere abondevole frutto. Intanto come operò cotesta grazia, per avviso di lui, nel nostro Poeta? In due maniere, prima movendo la ragione: poi le cognizioni rivelate. La ragione gli dimostra come per mal fare si dee ricever pena; e però Virgilio lo guida per l'Inferno, e pel Purgatorio, affinchè non pere per assalto delle fiere, ossia de' vizii. Beatrice alla sua volta lo conduce pe' cieli; ed il poeta pellegrino

> Quivi la Gloria di Dio tutta vede, Come la *Teologia* (1) velo conduce.

<sup>(1)</sup> È l'allegorica Beatrice, che ha detto invanzi.

Difatti contempla i gradi differenti di gloria secondo le apparenze de' beati ne' diversi cieli, e poi la disposizione di tutti essi insieme nell'Empireo; sin che le sue potenze sono di tanto elevate dalla loro condizione naturale che può vedere immediate la Divina Essenza. Tutto questo ei conosce

Per pagamento di quel che si crede.

E viene a dire che come la Ragione, cioè Virgilio gli ha discoperto i castighi del peccato, perchè non pere lasciandosi vincere dalle fiere: così la Teologia, o la scienza delle verità rivelate, in allegoria Beatrice, gli fa contemplare i premii celesti per invaghirlo della virtù, e massimamente per infiammarlo nella carità verso Dio. E perocchè l'un frutto e l'altro, quello cioè della ragione, e quello della rivelazione si ottiene per la illustrazione di una fede operatrice, conchiude Busone che il buon effetto di chi specula nel Poema dantesco formando suo cibo di quelle dottrine, sarà una fede forte cioè, come diceva, operatrice:

Adunque poi chi bene lui 'ntende, Che speculando queste cose vede, Ei così tutto il dicer suo si prende Fortificando la cristiana fede.

I quali sensi di Busone, di leggieri mi do a credere che non tanto sieno conseguenze de'suoi studii su la Divina Commedia, quanto il frutto delle amichevoli conversazioni coll'autore di essa, colanto profondi sono, e sì proprii, come vedremo, della materia.

21. Usò con Dante, non sappiamo dire quanto familiarmente, l'autore del comento, che gli antichi distinguevano coll'aggiunta quando di Buono, e quando di Ottimo, ed ora noi comunemente diciamo Anonimo (1). Questi avvegnachè si tenga più di proposito nel senso letterale (forse dachè pensava le spiegazioni più sottili fossero da lasciare ad uomini molto nelle scienze versati, ed ei confessa di sè che scriveva in età ancor giovane (2)): nondimeno dichiara tanto del senso allegorico generale, che non è da chiedere di vantaggio per intendere il suo pensiero intorno al Concetto della Divina Commedia.

Dice dunque così. « Ad aprire l'intenzione del-» l'Autore, è da sapere delle figure ch'ei usa in questo

- (1) Questo prezioso manoscritto fu pubblicato in Pisa l'anno 1827 col titolo « L'Ottimo Commento della Divina Commedia, Te» sto inedito contemporaneo citato dagli Accademici della Crusca». Che l'autore non solo fosse coetaneo, ma dippiù avesse usato con Dante si fa chiaro per due luoghi dell'opera sua, l'uno al c. X, pag. 183, dove leggiamo « Io scrittore udii dire a Dante che mai rima » nol trasse a dire altro che quello che avea in suo proponimento »: l'altro al c. XIII, pag. 255 sul proposito della statua di Marte, e dice così: « Elli (cioè Dante) fu di Firenze; e però qui recita una » falsa opinione, che ebbero gli antichi di quella cittade, la quale » io scrittore domandandoniele, udii così raccontare, ecc. »,
- (2) Nel Canto VII dell'Inferno a quel verso «Necessità la fa esser veloce» poiche ha riportate le altrui opinioni, soggiugne che quanto a sè, dichiarerà quello che intende « secondo la discrezione della sua giovanezza ».

» volume: ed è da notare che Dante pone sè in forma » comune d'uomo, nel quale è l'anima ragionevole, e » la potenza sensibile, e la potenza vegetabile, e lo li» bero arbitrio; e d'uomo dico intento nelle sensualitadi di questo mondo inchinato ad esse; o vero sè in » forma del libero arbitrio inchinante alle sensualitadi: Virgilio per la ragione naturale (1) dirizzante lo » libero arbitrio alla cognizione de' vizii, e delle viratudi: Beatrice per la Teologia della divina Scrittura ra: la gentile donna che si compiange nel cielo, per » la Grazia preveniente ed impetrante da Dio che per » l'amore che l'Autore porta alla divina Scrittura, gli » sia mandato lo suo soccorso: Lucia per la Grazia cooperante ed ausiliante: senza le quali non era sufficiente la salute ». (Proemio).

22. Dalle quali parole apprendiamo che ciò che Dante cercò viaggiando pe' tre regni fu la salute. Ma di qual sorte salute? Quella senza dubbio che non può aversi salvo che co' sussidii della grazia cooperante, ed ausiliante; che viene a dire la salute dell'anima. Perciocchè è dottrina cattolica che gli stessi atti morali non possono essere salutevoli, cioè accetti a Dio in ordine alla vita eterna, se non sieno informati del principio di grazia sopra natura. Nè altrimenti è sufficiente salute colla semplice grazia preveniente; poichè questa prepara o ispira il bene; ma nel fatto di compirlo è necessario l'uopo della cooperante ed ausiliante: messo ciò la sel-

<sup>(1)</sup> L'esemplare ms. ha sensuale. L'editore nota lo sbaglio evidente; ma non si permette di sostituire la parola naturale per un certo scrupoloso riguardo che lo ritiene.

va in cui Dante si smarrì, la selva da cui dovè fuggire per potere a quella salute aspirare, non può figurare in sentenza dell'Anonimo, che una condizione di animo che sia direttamente a quella salute contraria: e non può essere altra che lo stato di peccato. Però al verso: E quanto a dir qual era ecc., ei chiosa « Qui descrive la detta selva (cioè de' vizii); e dice che i vizii sono n tanto amari, però che il peccato uccide l'anima n. Per opposto venuto al verso: Ma poi ch'io fui a pie di un colle giunto, spiega così: « dice sè essere pervenu-» to a piè di un colle, cioè a piè delle virtudi ». E queste virtù ognuno per sè intende ch'ei le vuole di ordine sopra natura, senza di che sarebbero insufficienti alla salute. Ultimamente, perciocchè Dante per conseguire questo fine, dovè pe' tre regni viaggiare, necessario è che nella sua opinione il triplice viaggio sia via di salute, o altrimenti che l'Inferno, il Purgatorio, e il Paradiso rappresentino in figura i mezzi di ritorno a Dio.

23. Fra gli espositori di Dante contemporanei è da porre de' primi Iacopo della Lana, siccome quegli che scrisse il suo comento a mezzo il secolo XIV (1), o poco appresso. Non vo' dire del pregio intrinseco di questo lavoro. Ma un grande argomento della stima in che dovettero averlo i nostri maggiori è, che il primo comento divulgato poco dopo la invenzione della stampa fu appunto questo. Esso difatti uscì alla luce pe' tipi di Vindelino da Spira in Venezia nel 1477, benchè col nome di Benvenuto da Imola (2). E nel

<sup>(1)</sup> Ved. Cesare Balbo, Vita di Dante, lib. II, cap. XVII.

<sup>(2)</sup> Questa edizione benchè non molto corretta è da stimare as-

medesimo anno in Milano volendo il Nidobeato, ed il Terzago produrre una esposizione più che fosse possibile perfetta della Divina Commedia, benchè si giovassero di tutti gl'interpreti antichi, diedero a Iacopo la preferenza, e delle chiose di lui fecero come a dire il fondo del nuovo comento. Trascrivo dalla edizione di Vindelino pochi passi, donde conosceremo chiaramente la opinione di Iacopo intorno al senso allegorico del Poema di Dante.

« Selva. S'intende in vita viziosa; chè siccome la sel» va è un luogo salvatico e scuro; così la vita viziosa è
» salvatica dalla virtudiosa; ed è scura in quanto con» duce l'uomo alla scuritade dello Inferno, e rimuo» velo dalla luce del Paradiso. E dice che la dritta via
» era smarrita, cioè che aveva in sè privazione di vita
» virtuosa. Or questo figura che la spezie umana al suo
» principio, cioè in puerizia sie netta buona e diritta:

» poi quando viene circa a mezzo della vita essa è sì
» lassiva e poco ferma che cade in peccato, aven» do diletto delle sensitive cose; le quali dilettazioni li

sai, come quella che ci conserva nella sua interezza uno de' più antichi comenti; e se la rarità aggiugoe pregio, appena ne trovi copia nelle grandi biblioteche. Il comento fu stampato col nome di Benvenuto da Imola non so se per opinione che allora ne corresse, o per ignoranza dell'editore Cristoforo Berardi, che par l'autore del goffo sonetto di conchiusione. Si dubitò ancora da qualcuno se fosse da attribuire a Pietro od a Francesco di Dante, ma critiche più esatte lo reputarono al vero autore Iacopo della Lana. Ved. Bartolomeo Gamba, Serie di testi di lingua ecc. alla rubrica Dante.

s conducono in vizit e poi a *perdizione*, salvo se sper dono o *grazia* del sommo Creatore lo detto disetto non è soccorso ed aiutato.

c Tant'e amara. Vuol mostrare che quella vita è quasi come morta, salvo che la morte non ha poi alcuno soccorso; ma a questa può esser per grazia, s com'è detto.

« I' non so ben ridir. Vuol dire che ello (l'uomo) non s'accorge quando entra in tali vizii, perchè la dilettazione sensitiva tiene l'umana natura sì addormentata che non si sente.

« Ma poi ch'i' fui. Qui mostra come si incominciò ad inlucidare, ed a conoscere l'essere suo, e figura (la) valle per la detta vita viziosa. È per opposito monte la vita dritta e virtudiosa. E questo è perchè il monte s'avvicina più a Dio, e la valle più al demonio.

« Pvi... riposato. Mostra come si riposò, cioè di non » operare più vizii. E mostra come ebbe tentazione di » tre vizii principali, cioè vanagloria (1), superbia, ed » avarizia.

- » Temp'era dal principio. Mostra poetizzando come » la grazia se li palesò a soccorso, e dice che era principio del mattino ecc. »
- 24. Le sentenze di Iacopo hanno tanta chiarezza per sè, che non fa loro bisogno di nostra spiegazione. Piuttosto passiamo ad interrogare il Boccaccio, il quale come ha comune cogli altri che ei fu del secolo del Poeta,

<sup>(1)</sup> In questo si diparte dagli altri, che intendono comunemente la lussuria.

così tutti avanza nella giustezza e perspicuità della esposizione. La stima e l'affetto che a Dante avea, l'ufficio che gli fu commesso di spiegare la Commedia di lui nel tempio di Dio (1), ultimamente l'accuratezza, onde vediamo che di fatto scrisse il suo comento, ci fan supporre che non avesse trasandata nessuna diligenza per venire in certezza degl'intendimenti del Poeta: ed ei potealo agevolmente (almeno pel Concetto primo e generale dell'opera ) in una età che si prossimamente si legava colla vissuta da Dante. Vorrei qui riportare per intero la sua spiegazione allegorica; ma mene tiene la lunghezza: vediamo almeno che pensi della via diritta, della selva, delle fiere, dell'aiuto per campare sì da quella, sì da queste, e finalmente del fine del triplice viaggio, che sono gli elementi del Concetto della Divina Commedia.

Dice dunque così della via diritta (2).

« La terza cosa , la qual dissi era da cercare , è da » vedere qual sia la via, la quale l'autore dice di avere » per questo sonno smarrita. Egli è il vero che le vie » son molte; ma tra tutte non è che una che a porto di

(2) Cito l'edizione delle opere del Boccaccio corrette su i testi a penna, Firenze per Ig. Moutier 1831, vol. X.

<sup>(1)</sup> Fu a que' tempi usato ed in Firenze, e forse ancora in altre città d'Italia, di spiegare al popolo nelle chiese il testo della Divina Commedia. Sappiamo dal Mehus (op. e luog. cit.) che lo fe' non solo il Boccaccio nella chiesa di s. Stefano (ora della B. Vergine), ma dopo lui Antonio Clusentino in quella del b. Florenzio, e Francesco Filelfo nella cattedrale. Il Pelli aggiunge Benvenuto da Imola, e Filippo Villani pur in Fiorenza, e Buti in Pisa: non saprei però se questi ultimi lo facessero nelle chiese.

salute ne meni: e quella è esso Iddio, il quale di sè dice nell'Evangelio: Ego sum Via Veritas et Vita. E perciocchè, come di sopra è mostrato, lusinghes volmente sottentrano i vizii, e cominciano in età, nella quale pienamente conosciuti non sono; dice l'autore non ricordarsi come questa via diritta abbandonasse: È credibile: chi sarà colui che pienamente della origine delle sue colpe si possa ricordare?

a La quarta cosa la qual proposi da essere da investigare, fu qual cosa potesse esser quella, che l'autor movesse a ravvedersi, che esso avesse la diritta
via smarrita. E questa senza alcun dubbio si deve
credere che fosse la grazia di Dio, il quale ci ama
assai più che non ci amiamo noi medesimi; e sempre
è alla nostra salute sollecito.

26. Or facciamoci dire che intenda per la selva.

La sesta cosa, la qual dissi che era da investigare, pera quello che egli intendesse per quella selva oscura pe malagevole, nella quale dice si ritrovò. È adunque questa selva per quello che io posso comprendere, pl'inferno, il quale è casa e prigione del diavolo, nella quale ciascuno peccatore cade, ed entra, si tosto come cade in peccato mortale. E che ella sia lo inferno la descrizione di quella lo dimostra assai chiaro, in quanto dice che ella era oscura, cioè piena d'i. gnoranza... E chi è più ignorante che colui, il quale

<sup>2</sup> Pag. 80.

a Pag. 81.

<sup>\*</sup> È chiaro per tutto il contesto, che il Boccaccio inten.

n potendo schifare il fare contro ai comandamenti del » Creatore, che può ciascun che vuole, si lascia tirare n alle lusinghe della carne, e del mondo, e alle falla-» cie del demonio; o che pure veggendosi per la nostra n fragilità tirato, non si sforza, avendo la via d'uscirn ne; ma aggiugnendo una colpa sopra l'altra più se » medesimo inviluppa, e fa col continuo peccare più » tenebroso il suo intelletto, e più forti le catene D del suo avversario? Dice oltre a ciò questa selva eso sere selvaggia, siccome del tutto strana da ogni abi-» tazione umana ; perciocchè nella prigione del diavop lo, nella qual noi medesimi peccando ci mettiamo, » non è alcuna umanità, ne pietà, nè clemenza, anzi è » pieno di crudeltà, di bestialità, d'iniquità... È oltre n a questo, aspra per le spine, per li triboli, e per gli » stecchi, cioè per le punture de' peccati ... ed è forte » in quanto tenacissimi sono i legami del diavolo, . . » Nondimeno, dice l'autore, alcun bene aver trovato in n essa: per lo qual bene niun'altra cosa credo, che sia a da intendere, altro che la misericordia di Dio, la n quale non ha luogo, che ne' giusti si adoperi 1.

27. Per rispetto alle fiere segue a dire che «quantun» que a molti e diversi vizii adattar si potessono, non-

de parlare in metafora dell'inferno della coscienza, cioè dello stato di peccato. Eppure chi il crederebbe ? un moderno autore con ciò solo crede di confutare vittoriosamente la spiegazione di lui, perchè dice che ci pone « l'inferno vestibolo dell' inferno, e dov'è » scritto Lasciate ogni speranza o voi ch'entrate sa tuttavia luo- » go alla divina misericordia ».

<sup>1</sup> Pag. 86-88.

dimeno qui secondo la sentenza di tutti par che si debbano intendere per questo, cioè per la lonza il vizio della lussuria, e per lo leone il vizio della superbia, e per la lupa il vizio dell'avarizia z ».

28. Passando ai mezzi offertisi al Poeta pér andar libero dalla selva e dalle fiere, spone così.

« Nella precedente parte di questo Canto è dimostrato; per opera della divina grazia il peccatore aver conosciuto il suo stato, e desiderar di uscir da o quello, e tornare alla via della verità, da lui per lo mental sonno smarrita: e oltre a ciò quali sieno le o cose le quali lo suo tornare alla diritta via impedi-» scano: in questa parte dimostra lo divino aiuto al suo scampo mandatogli 2 ». Questo aiuto in figura è Virgilio; e Virgilio per avviso del Boccaccio rappresenta la ragione in quanto coopera colla grazia; poiche segue : « Ed è in questa parte da intendere in questa » forma, che Virgilio laddove bisogno sarà nella pren sente opera, s'intenda per la ragione conceduta da Dio; perciocche la ragione è quella parte dell'uomo, » nella quale si dee credere questa seconda grazia ( la cooperante) riceversi e abitare: conciossiacosachè » essa ne fia da Dio data non solamente a cooperare on l'altre nostre potenze animali e intellettive, ma ) a dirizzare e a guidare ogni nostra operazione in bene s.

29. Finalmente spiega il fine del viaggio consigliato

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pag. 93.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pag. 107.

da Virgilio, e quindi apre il senso di tutto il Poema con queste parole:

« E di questo seguita che poiché per lo impedimento » morale dei vizii (l'incontro delle fiere), quella via » più propinqua di salire a Dio (la via del colle) gli » era tolta, che a lui conveniva, e a ciascuno convenirsi che vuole uscir della via del peccato, e a Dio ritornarsi, seguir la ragione dimostratrice della veri» tà, a veder que' luoghi che nel testo si leggono ».

30. Sin qui abbiamo cercate le opinioni de'singoli autori.Ma il comento che fu curato in Milano nel 1477-78 dal Nidobeato, e dal Terzago può reputarsi la somma delle interpretazioni più stimate della Divina Commedia dalla età dell'Alighieri a quel tempo. E già il Nidobeato numerando nella prefazione al marchese di Monferrato i più illustri comentatori fra' conosciuti comunemente a' suoi giorni, Pietro, e Francesco figliuoli di Dante, Iacopo della Lana, Benvenuto da Imola, Giovanni Boccaccio, frate Riccardo carmelitano, Andrea di Napoli, ed ultimo e di quel tempo Guiniforte Bargigi, avea protestato che delle fatiche di tutti prenderebbero vantaggio: Et nos aliquibus locis pleraque coniunximus aut usu comparata, aut ex diversis auctoribus et annalibus tamquam ex fluminibus derivata; quae cum iuvare, tum etiam delectare legentem possint. Ma essi mantennero più che non avevano promesso; poichè il fondo, come ho notato, di quel comento, è di lacopo della Lana, il quale nella stessa prefazione a tutti gli

<sup>2</sup> Pag. 110.

altri è anteposto: il rimanente è come il prodotto degli studii di que'dotti sopra gli antichi espositori. Dove questi consentono insieme il comento procede con brevità e franchezza; dov'è differenza di opinioni, la notano con diligenza lasciando per lo più al lettore l'arbitrio della scelta. Di tal che fra gli altri pregi di questa edizione, che sono moltissimi, uno de' precipui è da dire, che ci presenta come in un corpo le primitive interpretazioni della Divina Commedia, e ci fa certi essa sola dell'unanime consentimento degli antichi sul primo e generale Concetto di quella. Il lettore avrà pazienza se in riportando alcune chiose da essa gli dovremo far rileggere parte di ciò che ha letto in quelle di Iacopo della Lana: ei già ne conosce il perchè.

« Selva oscura: cioè in vita viziosa: chè siccome la selva è luogo oscuro e salvatico; così la vita viziosa è salvatica dalla virtuosa; ed è oscura in quanto rimuove l'uomo dal lume del paradiso e conducelo alle tenebre dell'inferno... Dice aspra e forte per la consuetudine di peccare: unde Hier. Insuavem et asperam fecit vobis viam virtutis peccandi consue.

c Che la diritta via. Cioè che era in privazione di vita virtuosa... E qui figura che l'uomo da puerizia isie diritto e puro; poi crescendo sino al mezzo è lascivo, e prende diletto delle cose sensibili tanto che cade in peccato, e va in perdizione, se per grazia del sommo Creatore non è toccato ed aiutato: unde lo psal. Notam fae mihi viam in qua ambulem ecc. v c P non so ben ridir. Dice che per lo sonno elli era

in alienazione di mente, ed intelletto: unde ps. Dormitaverunt somnum suum, et nihil invenerunt omnes
viri divitiarum in manibus suis: et Genes: Cogitationes vagas velut somno similes non recipias, quibus si animum oblectaveris tristis remanebis. Apost.
Surge qui dormis ecc. Perchè siccome lo dormiente
quanto alle opere corporali è quasi morto (Virg. Dulcis et alta quies, placidaeque simillima morti), così
lo peccatore quanto alle opere spirituali è morto,
siccome è scritto Anima quae peccaverit ipsa morietur ».

« Ma poi ch'i' fui. Mostra come si ricognobbe e vide » la vita viziosa essere bassa e tenebrosa: per lo con» » trario la virtuosa alta ed illuminata prima da fama » mondana (testi al solito); poi è illuminata da splen-» dore divino (e qui altri testi). E soggiunse che guar-» dò in alto, cioè col cuore a Dio, lo quale è vero sole, » vera luce, e vera via, ecc. »

» Ma tu perchè ritorni. Qui Virgilio redargue Dante » del rimuoversi da buono proposto, e ritornare a vita » viziosa, esortandolo a perseverare la via delle virtu-» di, la quale benchè sia ardua (e qui un testo di Ari-» stotele), ella è pur cagione di guadagno e di beati-» tudine ».

31.I testimonii recitati sin qui ci dimostrano ad evidenza come fu inteso, e come fu spiegato alla età di Dante il Concetto della Divina Commedia. Solo vo' prevenire una difficoltà, la quale potrebbe nell'animo di alcuni menomare il peso dell'autorità degli scrittori da noi riportati; conciossiachè non sia indubitato presso i critici

più severi essere autentiche le opere che vanno del nome di quelli segnate. Ma in prima il dubbio di costoro è quasi negativo; perciocchè non possono addurre niun argomento il quale dia buon fondamento di credere che non appartengano a quegli autori de' quali si dicono. Or chinon sa che il possesso di un'antichissima opinione confermata dall'autorità di codici vetusti dee prevalere nella estimazione comune alle impertinenze di una certa critica non so donde venutaci, che in tutte cose par voglia evidenza immediata? Senza che neppur è necessario al proposito nostro che que' comenti sieno propriamente degli autori de' quali portano il nome. A noi basta che sieno antichissimi; ed abbia scritto, pognamo, il capitolo Pietro, o Iacopo, o Francesco di Dante, sia questo Francesco l'autore delle annotazioni attribuite a Iacopo della Lana, o veramente Iacopo, e via via, per noi è tutt'uno, tanto solo che ci si conceda l'assoluta antichità di cotesti monumenti. E chi potrebbe ragionevolmente negarla? Già sappiamo che appena divulgata la Divina Commedia sene fecero sunti e chiose da' più valenti letterati , ed è sommamente credibile che i più ardenti si fossero consigliati per ben intenderla di trarsi copia di que' lavori. Or chi potrebbe persuadersi che nella età seconda smaritti tutt'i primi esemplari, uomini sfaccendati si avessero tolta la briga di compilare di testa loro nuovi comenti per ispacciarli nel pubblico col nome de' contemporanei di Dante? Questo sproposito non lo ha detto nessuno; e quin-

<sup>&</sup>lt;sup>z</sup> Balbo Vit. di Dante lib. II, cap. XVII.

di perderei il mio tempo a volerlo confutare. Resta dunque che i testimonii citali sieno veramente antichissimi; ed alla presente quistione o nulla o poco monta che qualche nome siasi per avventura scambiato.

32. I comentatori che son venuti a mano a mano succedendosi fino al p. Lombardi tutti hanno tenuta fede alla tradizione primitiva, e questa ci espongono senza niuna alterazione, se non quando per dire anch'essi qualche cosa di nuovo infarciscono con poca critica e discrezione sensi sopra sensi, non badando che gli uni facciano agli altri contrasto. Di che fu il primo, o uno de' primi a dare l'esempio il Landino, che imitarono parecchi altri niente migliori di lui, Anderei oltre i limiti della convenevole brevità se gli volessi addurre per singolo; oltrechè sarebbe opera inutile anche per questo, che quegli autori vanno per le mani di tutti, e può ognuno quando gli piaccia consultarli. Solo non mi tengo di recitare alcuni luoghi di due operette ultimamente scoverte di Vincenzo Borghini assai colto scrittore del secolo XVI z : ed io tanto più volentieri mi ci conduco, che posto egli come di mezzo tra l'età nostra e quella dell'Alighieri forma l'anello più cospicuo di que-

I Siamo debitori di alcuni scritti di Vincenzo Borghini e di altri del Galilei sopra Dante, alle diligenze del sig. Ottavio Gigli, che gli scoperse il primo nella Magliabechiana, e li pubblicò tutti insieme in un volume, dichiarandone il valore autentico con una giudiziosa lettera al prof. Emilio Santarelli. Firenze, per Felice le Monnier, 1855.

sta non mai interrotta trasmissione dell'antichissima spiegazione del suo Concetto. Dice dunque così:

« Il fine che Dante si propone in questo Poema non n è altro che di ridur l'uomo dal peccato al bene operare, e dallo stato vizioso a quello della virtù, din mostrando non solo in che consista la vera felicità, e n perfezione umana, ma insegnando insieme la strada y vera e sicura per arrivarci, e il modo di superar tutte » le difficoltà . . . Perciocche colla finzione di questo » viaggio che egli racconta di aver fatto per l'inferno, purgatorio, e paradiso, insegna nella prima parte, a cioè nell'inferno a conoscere la bruttezza e malvan gità del vizio e del peccato... Nella seconda parte » che è del purgatorio insegna perfettamente la maniera di liberarsi e purgarsi da tutt'i vizii e passioni » disordinate. Ma per non essere la nostra ultima e vera beatitudine in questa vita, ma sibbene nell'altra ... » però di essa umana beatitudine, e del fine nostro in o questa vita tratta nella terza parte, cioè nel paradi-) so 1). E lo stesso ripete in altra operetta, che l'editore intitola « Difesa di Dante come cattolico » ». Credo che il detto sin qui possa bastare per intendere qual fosse fermamente creduto essere il Concetto della Divina Commedia da' tempi dell'Alighieri sino all'ultimo scorcio del secolo andato; cioè il passaggio

dalla miseria della colpa nello stato di Grazia pe' mezzi che possono essere rappresentati dal viaggio per l'In-

<sup>1</sup> Op. cit. pag. 151.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Ibid. pag. 179.

ferno, pel Purgatorio, e pel Paradiso. Ed era questo lo scopo del presente capitolo.

## CAPITOLO II.

Un paragone fra le nuove interpretazioni di senso storico-politico e l'antica.

33. L'ardore onde nell'ultima età del secolo scorso fu ricominciato, e quinci appresso indefessamente continuato lo studio di Dante ci fruttò beni di si grande rilevanza che non saranno mai apprezzati tanto che basti. Perocchè appena si propagò la nuova fiamma, risursero d'improvviso le nostre lettere da turpissimo e antico avvilimento; la italiana favella si bruttamente guasta di straniere mescolanze rifiori de' modi nativi; e la poesia purificata delle vanità e delle gonfiezze, in che tutta consisteva, si ritemprò nella forza, negli ardiri, e nelle grazie del divino Alighieri. Ma non è commodo; come suol dirsi, che non porti seco un qualche svantaggio. Lo studio di Dante fu ripigliato, quando si era tra noi allargata (e piacesse a Dio che più non fosse) una cotale libertà o meglio licenza di opinare in ogni materia. Non piacque più la spiegazione che gli antichi ci avevano tramandato del Concetto generale del suo Poema: e fu creduto non avere que' primi posseduta una si buona dose di critica, ch'ei potessero penetrare gl'intendimenti del Poeta; ed i venuti appresso avere nella grave autorità dei precedenti trovati tai ceppi ai loro intelletti che in tempi, che la opinione dell'antichità era la primissima norma per giudicare, non avrebbero potuto divisare altramente da quelli. Così almeno sentenzia un autore moderno: conciossiachè nella età del Poeta, ei dice, o nella immediata dopo lui, era affatto spento ancora ogni lume di critica... seguiti poscia i tempi della cieca credenza e de' superstiziosi vaneggiamenti, quando il giurare nelle parole del maestro era il canone primo della critica, quando il dissentire dalla sentenza de' padri era dannabile empietà, poteva il vindice poema dell'esule infelice sortire comenti più conformi alla ragione, ed al vero 1? Supposto adunque che i nostri vecchi fosser tutti barbogi, ed altrettanti capi di servo gregge i sorvenuti ad essi si fè pruova di stabilire sopra basi diverse il Concetto della Divina Commedia.

34. Lascio da banda i malvagi sforzi di chi le volle dare un fine men religioso, e de' pochissimi, che anche a'tempinostri nostri ne fecero un gergo di sacrilega setta. Costoro non hanne nociuto nè alla fama dell'Alighieri superiore agli assalti della calunnia; nè a noi che la Dio mercè sappiamo leggere nella Divina Commedia, senza che ci venga bisogno di prendere l'imbeccata da qualche coppia di forestieri (che più non sono), e da un infelice italiano che rinegò la religione de' padri suoi. La ignominia ricade tutta su' capi lono, e gli convince non dico solamente empii, chè di ciò ad essi non cale, ma poveri ancora di discorso, e sceveri pur di un bricciolo di senso comune. Però

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Picci, I luoghi più oscuri e controversi della Divina Commedia, ecc. Brescia 1843.

non è da tenerne ragione. Ma gli altri senza combattere punto la religione del Poeta, di che anzi ne' loro scritti lo esaltano e gli fan lode, si argomentarono di rivolgere in senso meramente politico la idea informatrice della Divina Commedia. Il primo che gittasse qualche dubbio su la interpretazione primitiva fu Gaspare Gozzi: avvegnachè i suoi dubbii non erano in contrasto con ciò che realmente intesero dire gli antichi, ma sol con ciò che si credeva che avesser detto '.

35.Se non che non era più tempo chegl'ingegnì si potessero contenere dentro i limiti di una giusta moderazione. Non andò guari, ed il Dionisi colla franchezza tutta propria di quello spirito d'innovazione, che si era insignorito del secolo, sovvertì i fondamenti della interpretazione antica; e nella sua spiegazione la selva diventò la pubblica Reggenza fiorentina, in cui Dante eletto Priore si trovò avviluppato nella età di anni 35: la via smarrita cominciò a significare la vita tranquilla degli studii, e le fiere si tramutarono in simboli, l'una di Firenze, l'altra del regno di Francia, e la lerza di Roma. Or dunque mentre il Poeta era tutto inteso di poggiare al colle della felicità, il crudele popolo fiorentino lo cacciò in esilio. Nel quale fatto eb-

x Gaspare Gozzi suppose cogli altri del suo tempo che gli antichi avessero intese nelle fiere i vizii peculiari del Poeta significati. Quindi ragionevolmente protestò, che ei non saprebbe mai darsi ad intendere « che avesse a nascere un principe signore di » una larga nazione, che con l'armi sue dovesse cacciare di » città in città, e rimettere in inferno l'avarizia di Dante ». Ma nol vedremo che non fu questo il loro pensiero.

bero grandissima parte Francia, e Roma, come che l'una e l'altra pensava di vantaggiarsi collo scacciamento de' ghibellini. Di che ridotto egli nella condizione di esule venne per consiglio che gli diè la Ragione nel proposto di comporre un poema, mercè del quale potesse ritornare alla pace, alla contemplazione, alla patria. Ma però la opinione del Dionisi non fece gran fatto presa negli animi, sì perchè vi doveano parere troppo manifeste le contradizioni, come ancora perchè di niuno argemento la confortò.

36. Corsero molti anni, ed il conte Giovanni Marchetti studiando su la invenzione del Dionisi, e parte mutando, parte corregendo diè fuori una sposizione di senso storico-politico, e la ragionò con un discorso. intitolato Della prima e fondamentale Allegoria del Poema di Dante. Il nome del Marchetti era chiaro abbastanza nella Italia: la sua spiegazione facea scomparire radicalmente le difficoltà credute inestricabili nelle sentenze de' primi comentatori: gli argomenti di che fece uso erapo dedotti dalla storia e dalla vita dell'Alighieri: nè mancavano ragguagli di parecchi luoghi del poema, che dessero alle sue idee aria di ve. rità. Or queste condizioni del suo lavoro in una età che la diffidenza nell'antica sposizione si era già molto ampliata, e venivano ogni di più in pregio gli studii della storia e della politica di que' tempi, erano tutto il bisogno perchè la nuova interpretazione non solo fosse accolta con favore, ma rispondesse ai desiderii comuni, e riempisse, come dicono, un vuoto della nostra let-

z Serie di Aneddoti, Verona 1788.

teratura. Fu dunque creduto che il senso della Divina Commedia rimasto cinque secoli chiuso, finalmente si fosse côlto; e non solo il volgo de' letterati, ma i personaggi più chiari per fama d'ingegno, e per istudii già fatti sopra la Divina Commedia si raccolsero alla spiegazione del Marchetti, o molto vi si accostarono.

37. Ma le opinioni, com'è delle mode, hanno il loro periodo; ed il periodo della opinione del Marchetti è corso. Nel quale riguardo noi potremmo risparmiarci la fatica di esaminarla. Ma in prima è pur vero che un tempo, nè guari lontano da noi, tenne credito pressochè universale nella Italia; secondamente, ed è più, se ora è decaduta dalla pienezza di autorità che si godeva i passati anni, non è però che non s'intrametta nelle spiegazioni nuovamente foggiate, le quali o tengono su'medesimi fondamenti, o mettono capo ne' medesimi principii.

Ci è dunque necessario discoprire la falsità di questa opinione almeno ne' suoi primi e generali elementi, sicchè non debbano distornare gli animi dalla verità, se per ventura ne fossero preoccupati. E prima esamineremo il fondamento, diciam così negativo della interpretazione del Marchetti, mettendola in paragone coll'autorità dell'antica: e questo non varrà solo contra di lui, ma contra chiunque ha rivolta la significazione religiosa, o almeno morale della Divina Commedia in significazione meramente politica. Appresso giudicheremo il fondamento positivo se vi regga debitamente l'edifizio della nuova spiegazione. Ma innanzi tutto diamone i sommi capi colle stesse parole; ond'egli dopo averla ragionata la riepiloga: « Dice a-

» dunque (così egli), raccogliendosi in poco questo nio nuovo commento: che la selvosa e deserta valle » significa la miseria di Dante privato di ogni cosa più cara nell'esilio: il dilettoso monte, la bramata pace e o consolazione: lo andare di lui dalla selva al monte. il crescere della speranza nell'animo suo: la luce del nuovo di, i conforti che egli ebbe nello sperare: la I lonza, il leone, e la lupa che il suo salire gl'impe-» dirono, Firenze, Francia, e Roma che alla sua pace » si opposero: l'apparire di Virgilio mandatogli da » Beatrice... l'alleviamento degli affanni recatogli dalla » dolcezza degli studii: la via per la quale promise » Virgilio trarlo di quella valle, il mirabile lavoro di un poema, onde gli verrebbe tal gloria che la sua pa-» tria per vaghezza di ornarsi di lui trarrebbelo dal-» l'esilio: e la scorta avuta per quella via da Virgilio, » la virtù necessaria a tanto derivatagli dal meditare » le opere dell'altissimo Poeta ». Sin qui il Marchetti-38. Veramente se dovessimo scegliere di nostro arbitrio fra l'antica e la nuova opinione, chi non bramerebbe che il Poema sacro, a cui ha posto mano e cielo e terra, il viaggio per secolo immortale, che in sostanza è una seguita contemplazione delle pene de'vizi, e de'premii della virtu, e termina nella fruizione di Dio, fosse animato piuttosto di un concetto religioso, che del terreno e meschino amore di ritornare nella patria? Il conte Marchetti dice che la sua interpretazione cresce nobiltà e magnificenza al divino Poema 1. Ma pare

x Presso la fine del suo discorso.

che sia il contrario: poichè il Poeta che separatosi da tutto il mondo visibile si caccia col suo mistico viaggio nell'infinito, e sciolto, come ei dice 1, da ogni umana cura si accoglie cotanto gloriosamente in cielo, non solo avrebbe preso le mosse da un desiderio basso e ristretto. ma questo, contradicendo a se stesso, farebbe fine adeguato di quel suo giro pe' regni eterni ; ch'è tutt'altro che nobiltà e magnificenza. Ed in ciò stesso v'è di più : perchè se in sentenza del sig. conte Dante simboleggia nella selva l'esilio, nelle fiere le tre Potenze che gl'impedivano il ritorno nella patria, e finalmente nel colle illuminato da'raggi del sole la vita quieta che sperava nella sua cara Firenze, deve anche simboleggiare nel viaggio che Virgilio gli consiglia pel regno de' trapassati un altro viaggio di ritorno alla patria più difficile di quello dalla selva al colle. Difatti Virgilio dice a Dante

A te convien tenere altro viaggio <sup>2</sup>, Se vuoi campar d'esto loco selvaggio.

Adunque la vista di Dio a cui ultimamente riesce il Poeta dovrebbe significare l'acquisto della patria dove l'esule spererebbe di pervenire per questo cammino di gloria che gli farebbe percorrere il suo Poema. Or chi vorrebbe persuadersi che un Dante di quella scien-

Far. c. XI.

<sup>2</sup> Inf. c. i, v. 9 1.

za teologica che tutti sanno, e spertissimo de' modi delle divine scritture pervertisse per si sconcia maniera l'uso de' simboli, e cotanto disordine reputasse nobiltà e magnificenza?

39. Ma senza ciò, come a favore dell'antica interpretazione è un grande argomento, benchè tutto estrinseco, l'unanime consentimento d'innumerevoli uomini di ogni grado d'ingegno, e versatissimi quali in un genere di erudizioni, e quali in un altro, e in tempi e luoghi si diversi per istudii e cultura: così è un pregiudizio gravissimo contra il Marchetti la novità dell'assunto in contrasto con cinque secoli di tradizione. Non già che assolutamente parlando i dotti di molte generazioni non si possano tutt'insieme ingannare, o che una verità che si è tenuta lungamente agl'intelletti di molti nascosa non si possa rivelare ad un solo. Ma in prima chi volesse aspirare alla gloria di convincere di errore i secoli che lo precessero, e chiarire un vero che a lui solo si è finalmente manifestato, dovrebbe a mio parere produrre ragioni di sì alto valore da pareggiare almeno il peso di un'autorità così piena ed assoluta. Se lo ha fatto il Marchetti, lo vedremo fra poco e nel corso della nostra dimostrazione, in cui ci converrà esaminare i suoi principali argomenti. Per ora passo ad osservare in secondo luogo che quanto è agevole alla moltitudine anche di eruditi e scienziati di età in età successivamente ingannarsi, dove la materia della quistione non è per tutti i lati alle menti ben disposta, o quando non hanno volontà o agio di esaminarla; di che assai volte si ammette l'errore sol perchè fu ammesso da un primo:

altrettanto è difficile, e quasi sembra incredibile, che stando il medesimo subbietto di cui si debba giudicare, ed i medesimi mezzi per giudicare, e tutti l'animo seriamente intendendo a ben giudicare, s'ingannino i mille, e dica vero un solo. Pertanto che a' tempi nostri si sia potuto dichiarare parecchi luoghi della Divina Commedia, ne' quali travidero gli antichi per errore di storia, lo intendo bene: che questi per manco di considerazione errassero in parecchi altri che poi furono bene dichiarati, è cosa che si capisce: avvegnachè in simili casi non essendo neppur tra loro convenienza siamo già fuori della quistione. Ma che tutti concordemente sieno divenuti a stabilire uno stesso Concetto dell'opera studiando attesamente in essa per doverla comentare, che questo accordo per immediata cognizione di causa siasi perpetuato fra' dotti le centinaia di anni, e nondimeno abbia la ragione contra così gran numero chi avendo i medesimi sussidii per giudicare, pur dissente radicalmente dalla opinione di tutti, questo si che mi rende aria di gran paradosso. Mi par proprio il caso che mirando una gran moltitudine in un obbietto, tutti fossero consenzienti sopra certe qualità, tranne un solo, che affermasse il contrario, e tuttavia questi si ostinasse a chiamare ciechi gli altri tutti, e sè veggente.

40. Sebbene ho detto male che gli antichi ed il Marchetti avessero per sentenziare del Concetto della Divina Commedia i medesimi sussidii. L'essere quelli tanto più vicini di tempo, ed anzi alcuni contemporanei di Dante, certo li mettea in una condizione molto più van-

taggiosa. Poichè la quistione non è di un pensiero particolare, di una opinione del Poeta, e che so io: cose che avuto riguardo alla vita di lui sbattuta fra molte vicende sarieno potuto rimanere nascoste. Si tratta della idea generatrice di un'opera che destò lo stupore del secolo, e fu stimata fin da quel tempo, e forse allora più che adesso, un portento dello ingegno umano. Vorremmo dunque supporre quegli nomini così poco curiosi che si rimanessero di consultare l'autore di ciò che è tanto precipua parte dell'opera e pur tanto controversa? Che tenendo questo Poema in conto di miracolo e studiandolo con vivo ardore, come possiamo argomentare dagli esemplari allora in sì gran copia multiplicati 1, non si brigassero poi di saperne svelatamente il soggetto? Niente più facile che molti ne tenessero discorso col Poeta, e da lui apparassero senza vel di mistero il suo verace intendimento, e gli uni con gli altri comunicandolo, niuno più l'ignorasse. Di guisa che

x Si ascolti su questo proposito Cesare Balbo « Certo è da » tutte le memerie che pubblicata appena (la Divina Commedia) » ella si diffuse con una universalità di ammirazione, di che non è » esempio nè in quei secelì, nè in quelli di antica o moderna ci» viltà. Già vedemme nella storia della donnicciuola di Verona » che le parti pubblicate in vita avevano fin d'allora quella pope» larità che sola è vera gloria... E i codici del secolo XIV (il più » antico del 1336) i quali si trovano così numerosi in tutte le bi» blioteche d'Italia, Francia, Germania, ed Inghilterra, che non » credo ne sieno tanti di quel secolo per tutti gli altri autori anti» chi e moderni insieme, mostrano anche oggi materialmente tal » diffusione — Vedi de' codd. antichi Pelli p. 40, 162, 170, 171. » Vita di Dante lib. II, csp. XVII.

se in quella diffusione poterono per avventura essere dispersi, o dimentichi, o anche alterati alcuni minuti particolari di sottili allusioni, non era possibile che cadesse errore nella sostanza. Quindi non vale il dire che il continuo andare in giro di Dante di città in città non desse l'agio a quegli de' suoi contemporanei che primi ne scrissero, d'interrogarlo almen di proposito su le cose del Poema, ed essendo dall'altro canto scarsissimi allora i mezzi d'informazioni s'ignorassero comunemente i fatti e le opinioni di lui. Quanto è giusta cotesta considerazione per ispiegare il gran vuoto che gli antichi comenti lasciano in ciò che riguarda la vita e le opinioni di Dante ; altrettanto è nulla quanto a concludere contra il nostro proposito. Imperciocchè quello stesso vagar continuo di lui doveva dare più celebrità al suo poema, e sollecitare perciò il desiderio di molti che gli erano attorno di averne la dichiarazione a voce almen di ciò ch'è punto sustanziale dell'opera. Io credo che niuno de' miei lettori si sarebbe lasciato sfuggire si bella occasione se si fosse trovato a que' di e con quell'Uomo: come dunque potremmo immaginare sì strana non curanza de' nostri antenati? Pertanto se lo fecero essi, e Dante non gl'ingannò ( e perchè avrebbe voluto ingannarli?) ci è forza dire che la idea informante la Divina Commedia doveva essere, non ostante il difetto delle gazzette, una notorietà nella Italia, per dirla con voce da gazzettiere. Di che poco importa se i primi che la tramandarono con gli scritti sieno ( come altrimenti par certo) que'medesimi a cui si attribuiscono, i uali usarono indubitatamente coll'Alighieri; basta che gli sieno stati vicini di tempo per poter annodare una tradizione la quale metta capo nello stesso autore della Divina Commedia (n. 30). Sicché dico: il consentimento di cinque secolinella medesima spiegazione del Concetto dantesco è un fatto, che dee certamente avere una cagione. Chi volesse negare l'evidenza de'testi è obbligato di spiegare quella pienezza ed universalità di consenso per una irrefragabile autorità capace di partorirla; e questa non può essere altra dalla voce in fuori dello stesso autore che fermasse tutt'i contemporanei nella medesima opinione, in tanto che gl'interpreti sopravvegnenti trovatala stabilita non osassero contrastarla. Un altro fatto è la stima universale in che sali appena pubblicata la Divina Commedia; ed esso ci fa moralmente certi che l'autore dovesse ne' discorsi familiari toccar non di rado del Concetto di questa sua opera così famosa, massimamente dachè le figure non lo lasciavano ravvisare a prima vista; ed anche più se vogliamo concedere ai moderni che sia per sè oscuro ed ambiguo. Bisogna dunque concludere che qualunque cosa si rechi fuori contrariante la primitiva spiegazione, per quanto sembri opportuna, per quanto vera, deve per ciò solo ripudiarsi come falsa, ed opposta alla mente dell'autore.

41. Ma non è solamente la forza dell'autorità che fa peso contra la spiegazione del Marchetti. La stessa costituzione della sua ipotesi è tale che ha in se stessa la contradizione. Noi abbiamo per più luoghi della Divina Commedia che Dante finge il suo viaggio avvenuto nell'aprile del 1300; e la storia ci dice che l'esilio di lui

cadde nel gennaio del 1302. Come dunque poteva e'dire che ei si fu smarrito nella selvadell'esilio circa due anni prima che vi entrasse? Non basterebbe la risposta che Dante come poeta si anticipasse l'esilio di due anni, poiché a non dire che simili anacronismi non sono leciti nè anco in poesia dove si tratti di avvenimenti contemporanei, e che Dante avrebbe potuto evitare lo sconcio, tanto solo che avesse fissato il tempo del suo misterioso smarrimento nel 1302; vi è di più che durante il poema si fa predire l'esilio come futura disrazia.

42. Pur ecco come crede il Marchetti di tutto acconciare. Dante, dic'egli, descrive una Visione che finse apparitagli nel 1300: e visione appella di fatti ei medesimo lo smarrimento e quel Viaggio per bocca di Cacciaguida che gli dice 1:

## Tutta tua Vision fa manifesta.

Or dunque mostrando che in quella le dette cose della sua vita avvenire si fossero affacciate all'animo sotto il velame di strani avvenimenti in guisa ch'egli allora non le comprese, punto non disconveniva ch'indi finyesse essergli stato nel suo viaggio apertamente predetto l'esilio da quelle anime che veggono

> Dinanzi quel che il tempo seco adduce, E nel presente tengono altro modo <sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Parad. XVII, 128.

<sup>2</sup> Juf X, 97.

Per verità niuno dubita che il triplice viaggio non sia una poetica Visione. Se si vuole, appellisi pure Visione lo smarrimento nella selva, benchè il testo citato si riferisca solo al viaggio pe'tre regni, e lo smarrimento nella selva piutlosto che visione si direbbe rappresentazione di uno stato di miseria del Poeta. Ma non sia quistione di vocaboli: certo è che quelle figure non hanno nessun indizio di significato futuro, ed anzi è tale il tenore del discorso che per se stesse più si acconciano ad esprimere l'attuale pressura che la vicinanza di una calamità. Il ricorso ad un senso futuro l'ha messo in mente al Marchetti non già la esigenza, nè una qualunque probabilità del testo, ma la sua necessità; chè gli sarebbero altrimenti rovinate le prime basi della sua interpretazione. Pur vediamo se la ipotesi del senso futuro gli giovi allo intento di far disparire la contradizione. Io voglio per poco assentire che Dante non comprendesse qual condizione di miseria fosse la sua: certo è che per campare da quella miseria, qual che si fosse, imprese colla scorta di Virgilio il mistico viaggio pel mondo di là: di che risulta che lo smarrimento nella selva è logicamente anteriore al viaggio pe' tre regni, ed è quanto dire, che se non assolutamente, almeno rispetto alla seconda visione si devono supporre avvenuti i casi rappresentati nella prima. Com'è dunque che nella seconda visione gli sono predetti per un tempo futuro?

43. L'argomento sta, concesso ancora che il Poeta non intendesse que' simboli nè per sè, nè per altrui ammaestramento. Ma può ella correre quest'altra supposizione? Vediamo: la ragione del gran viaggio fu il fine di

uscire del luogo selvaggio e venir libero da' pericoli delle tre fiere. Or io ripiglio: se Dante con tutto ciò non intendea che significassero nè le fiere nè la selva. ei viaggiò senza fine adeguato; non sapendo cioè nè perchè viaggiasse, nè dove sarebbe riuscito. E pognamo ch'ei non avesse per sè indizii bastevoli da venirne in cognizione, per certo non potea essere di quella verità ignorante Virgilio che lo levò dinanzi alla lupa, e gli propose il gran mezzo del misterioso cammino. E come supporre altrimenti, se all'uopo di Dante fu istrutto ed inviato da Beatrice? Pertanto se i simboli del primo canto furono figure de' casi avvenire del Poeta, ed egli non le comprese ; se nondimeno si restò di muoverne interrogazione a Virgilio che ne sapeva, bisogna dire che viaggiasse non altrimenti che una masserizia, e fosse più allora pien di sonno che nel tempo dello stesso smarrimento. E tuttavolta ei si mostra si desto, si svegliato, in tutte altre quistioni; ed è si curioso di sapere il come il quando il perchè di ogni cosa, che prima Virgilio, e poi Beatrice hanno a patirne una modesta sì, ma vera infestazione di dubbii. Or chi può farsi persuaso che solo una cosa che più di qualunque altra lo riguardava per nulla non ne stuzzicasse la curiosità? Neppure quando le generali ed oscure predizioni di Farinata e Brunetto Latini nell'inferno 1, e di Corrado Malespina nel Purgatorio ? gli avrebbero dovuto di certo richiamare alla mente la terribile scena de' suoi

<sup>1</sup> Inf. X, 79, segg. XV, 61, segg.

<sup>2</sup> Purg. VIII, 134, segg.

casi apertagli nel primo canto? neppure nel Paradiso quando l'amorevole suo antenato Cacciaguida con chiare parole, e con preciso latino gli rivelò distintamente la grande disavventura? Neppure allora, dico, gli si apri la mente per riconoscere nella dichiarazione di quel vero il valore di que' simboli che, come ci si dice, lo figuravano? E nondimeno quella sarebbe stata la più propizia occasione da gittare un lampo di luce chiara su la intelligenza della Divina Commedia. Ma Beatrice almeno ricordò esplicitamente questa selva ne' suoi rimproveri a Dante 1. Come dunque nè le parole di lei, nè le risposte di Dante fanno il minimo indizio del ragguaglio tra la selva, e l'esilio?

Per le quali ragioni ognun vede che la posizione del Marchetti poggia sopra una repugnanza; e possiamo quindi esser sicuri che non ci rende il Concetto del divino Poema. Tuttavia se qualche suo argomento possa fare alla nostra Dimostrazione alcuna difficoltà mi aspetto a luogo più opportuno di farne l'esame.

44. Poche altre interpretazioni di senso puramente storico-politico son corse. Il Costa vede nella selva la miseria e la confusione dell'Italia afflitta dal parteggiare de' guelfi, e de' ghibellini, e nelle fiere le tre Potenze che vi ravvisa il Marchetti. Ma di nessuno argomento la sua spiegazione conforta; e del vincolo che liga il Poema coll'Allegoria del primo canto tace affatto.

45. Il Borghi si acconciò un tempo alla sentenza del

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Purg. XXX, 136, segg.

<sup>\*</sup> Note al I c. dell'inf.

Marchetti 1. Ma quinci appresso riconosciute le gravi difficoltà che le stanno contra, ed il peso maggiore degl'intrinseci argomenti e dell'autorità in pro dell'antica, se ne ritrasse 2. Nè però si seppe risolvere di tornare alla interpretazione de' nostri maggiori: in quella vece ne foggiò una nuova, nella quale ritenendo la significazione delle tre fiere per le tre Potenze vedutevi dal Dionisi e dal Marchetti, nella selva raffigura il Priorato di Dante, che gli cadde giusto nel 1300, gravido, come ognun sa, di pericoli e di ambasce; nel colle il nobile intendimento, che gli fu dalle tre belve frastornato, di pacificare le civili discordie ; finalmente nel viaggio che imprende colla scorta di Virgilio la risoluzione di dedicarsi agli studii. Ma chi è che non vede quanta sia la discordanza di cotesti concetti? Se la selva significa il Priorato, ed il colle il buon desiderio di rendere ai cittadini la pace, Dante avrebbe desiderato di estricarsi dalle spinose difficoltà della magistratura per giugnere a comporre i dissidii e le turbolenze civili. Le tre Potenze alla lor volta per isviare il nobile proposto avrebber tentato, massimamente Roma, di ricacciarlo nella magistratura; per opposto Virgilio malgrado i rincalzi di quella corte, gli avrebbe consigliato un mezzo sicurissimo di uscir della carica di Priore, quello di consecrarsi ai pacifici studii. Ecco le immediate conseguenze della interpretazione del Borghi, le

z Gius. Borghi, Studii di Letteratura italiana Palermo 1837 --Lezione VI.

<sup>2</sup> Op. cit., appendice alla VI Lez.

quali bastano a farne argomentare la falsità: ed io più non ne dico, anche perchè l'autore ne pare si mal soddisfatto, che non l'adduce, se non come un capriccio meno irragionevole, secondo lui, delle novità allora correnti, e per contare, come dice, ancora egli la sua favola.

46. Finalmente il ch. professore Giuseppe Picci si argomentò con un lungo discorso di rafforzare la opinione del Marchetti, meglio determinandone i particolari, e ponendo in piena luce gli argomenti storici, che ne sono il sostegno. Però se ne diparte in alcune cose, massimamente per rispetto al fine del Poema, che dove pel Marchetti è un mezzo di ritorno alla patria, per lui è un testimonio della innocenza del Poeta, che fosse di gloria a lui, e di salute alla Italia.

In altro luogo mi verrà buon destro di esaminare questa diversità; e dove sia uopo risponderò a' suoi argomenti più gravi. Per ora ci basti per procedere innanzi avere trovati manchevoli e rovinosi i fondamenti di tutte queste nuove interpretazioni.

## CAPITOLO III.

Che gludizio si debba recare delle interpretazioni moderne di senso morale-politico—Regresso all'antica.

47.Ora passiamo agl'interpreti morali-politici che sonoassai più numerosi. Questi dalla medesima evidenza indotti, che gli antichi, ammettono nel Concetto della Divina Commedia un sensomorale: oltre a ciò fatti accorti di una qualche relazione che certamente ha l'Allegoria fondamentale alle idee politiche nell'opera sparse, il Concetto dell'opera vogliono di quelle idee informato. Sin qui le ragioni procedono bene: ma il forte sta nel fissare determinatamente si l'uno e si l'altro elemento. e più ancora nell' ordinarli tra loro di tal fatta maniera, che i sensi peculiari procedano mutuamente connessi, ed in accordo co' testi della Divina Commedia. nè offendano punto la semplicità ed interezza del concetto uno e generale. Ognuno, io credo, troverà queste condizioni ragionevoli: ma non mi pare che si possano agevolmente ravvisare ne' moderni comenti. Ne qui, come notammo, è mestieri fare di tutti un minuto esame. Ci bastano pochi esempli, e poche considerazioni generali per tutti, a fin di concludere che non possiamo contentarci di nessuno di essi.

48. Cesare Balbo, per dir di uno che val quanto molti, credè di sciogliere il problema conciliando nella seguente maniera i simboli del primo canto \*. La selva,

I Canti I, e II dell'inf. con un comento critico.

non altrimenti che fu in antico interpretata, vorrebbe significare i vizii: ma siccome Dante in altro luogo chiama Firenze la trista selva (Purg. XIV, 64) e selvacqua si diceva la parte Bianca, la selva in particolare sarebbe Firenze. L'allegoria pertanto secondo lui è polisensa, e nella espressione de' diversi sensi la selva propriamente rappresenta i vizii fiorentini politici o morali, ne' quali fu Dante impigliato. Quinci la dritta via è la via virtuosa, quella già seguita da Dante, vivente Beatrice, smarrita poi nel decennio tra il 1292 e il 1300 tra i vizii e negozii, e le parti fiorentine. Il colle poi ove terminava la valle de'vizii fiorentini è la filosofia; la scienza umana e divina in che Dante cercò consolazioni dopo la notte del suo dolore. Il passo che non lasciò giammai persona viva è anteriore al tentativo degli studii rappresentati dalla salita al monte: però debbe cercarsi ne fatti della vita di Dante anteriori al 1292, in che fu il primo tentativo di studii; ed ai propri vizii dal 1293 al 1300. Questo passo e il suo dolore, la Notte della Piéta. Viene quindi alle fiere. La lonza è la libidine fiorentina, quella cui egli pure si abbandonò più o men subito dopo le vane consolazioni della filosofia. Il leone, la superbia, l'ambizione de' Reali di Francia, ed in particolare di Carlo di Valois, che apparve nel 1300, che die nuova paura a Dante, che parea venisse contro lui. La lupa nel senso morale è l'avarizia; nel senso storico è l'avarizia di parte quelfa. Il perchè i versi 91-93 del primo Canto ne' quali Virgilio suggerisce a Dante un altro viaggio per vincere le tre fiere si devono, per suo

giudizio, intendere così: altro modo devi tenere per giungere alla gloria degli studii, e per torti dal lezzo de' vizii fiorentini, che non questo di combatterli partitamente, stando in mezzo a loro. Finalmente il veltro è Uguccione della Faggiola che dovrà combattere la lupa. Nel quale luogo, ei dice, il senso morale della lupa per avarizia sparisce, o almeno si oscura; ed all'incontro diventa chiaro il senso di essa per la parte guelfa.

Chi non iscorge nell'esposizione dell'egregio scrittore la meschinità del concetto morale, che annunziatosi di un ordine tutto naturale si viene anche più attenuando sino a divenire pressochè una idea speculativa? Perocchè il viaggio che nella intenzione di Virgilio è il gran mezzo per lo quale Dante uscirà dalla selva politica e morale che è finalmente? Lo studio. Si dedichi agli studii,e fia diviso dalle fazioni: non sarà più dunque nella selva politica. Si dedichi agli studii, ed egli non sentirà gli assalti de' vizii; non sarà più dunque nella selva viziosa. Ne solo nella idea è si poca cosa il concetto morale, ma nella sua pochezza non ha un obbietto più largo che un individuo per sè, e pochissimi altri indirettamente : perchè il rimedio de' forti studii era tale che in Dante potea forse far pruova; ed anzi neppur la fece otto anni prima: rispetto agli altri, assai pochi avrebbero potuto sperare il buon effetto inteso da Virgilio. Lo stesso concetto politico non ha nè importanza. ne estensione, o se ha importanza, è negativa, in quanto i vizii politici fanno accorto il poeta di sceverarsi una volta dalle parti: e negativa è pure l'estensione; perchè se questa volta il tentativo degli studii riuscirà, gli fia côlto il frutto di non essere più framischiatone'civili dissidii. Potrebbe dirsi che il principio morale ha un essere ben più nobile, ha uno svolgimento ben più largo nel Poema: e similmente che la politica ci tiene luogo forse più che non sarebbe mestieri. Benissimo: e questo è appunte un invitto argomento contra il Balbo, ed altriche hanno interpretata l'Allegoria fondamentale coi medesimi, o somiglianti principii; cioè che il Concetto della Divina Commedia, com'è inteso da loro, non pure non è in accordo, ma in aperta contradizione colla Divina Commedia.

49.Ed ecco infatti le domande che il lettore ha dritto di muovere al Balbo, ed a tutti gl'interpreti morali-politici quanti hopotuto consultare sinora. Voi mi dite che Dante vuol ricondursi a virtù. L'intendo. Ma qual virtù vagheggia? La virtù di filosofo; quella che può stare in un gentile, o veramente la virtù solo propria del cristiano? E che mezzi vuol adoperare per riuscirvi? quelli che suggerisce la religione di Cristo, o i meramente naturali? E perocchè non è unità in un lavoro di arte senza unità di concetto, come s'innestano l'elemento politico e morale a formare il Concetto unico? ch'è quanto dire l'intendimento del Poema ne suoi ultimi termini è morale, o politico? E la necessità del viaggio per l'inferno, necessità tanto assoluta, che Virgilio più volte sentenzia non vi essere altra via fuori di quella per campar dalle fiere, come vuol essere intesa? E in generale i mezzi sopra natura quali sono le rivelazioni delle cattoliche verità, e i documenti, e le pratiche

della vita cristiana, che formano la sustanza delle tre Cantiche, in qual maniera staranno in armonia, pognamo solo nella esigenza dell'arte, col fine di ordine naturale in che voi fate consistere il Concetto dell'opera? Ora se io punto veggio, a queste gravissime interrogazioni, ed altre simili non potrebbero satisfare altrimenti gl'interpreti morali-politici, che per una delle due maniere, o cancellando le loro spiegazioni, o cancellando la Divina Commedia: poichè qualunque risposta dessero si dee trovare in opposizione necessaria o con quelle, o con questa.

Ma quando ciò non fosse, che ragioni hanno essi recate, perchè dovessimo lor credere? Veramente trattandosi di una cosa tanto dubbia, tanto agitata, parea che ognuno avesse dovuto fare tutti gli sforzi possibili per dimostrare con buoni argomenti la propria opinione. Ma tutt'altro che argomenti dimostrativi ci avviene di trovare nelle varie interpretazioni che corrono. Alcuni testi della Divina Commedia o di altre opere di Dante ragguagliati come che sia tra loro, alcune idee di lui ragguagliate con que' testi: ed ecco tutto.

50. Nondimeno col ribattere continuato su la stessa incudine, qualche cosa si è guadagnato: poichè veggiamo che dal Marchetti in poi è stato un perenne regresso de' comentatori verso la spiegazione degli antichi, avvegnachè non abbiano comunemente osato di abbracciarla: ed è spontanea manifestazione della verità che a malgrado delle preoccupazioni del secolo vuol trovare la sua via , e collocarsi nel lume che le conviene.

51. Il cav. Filippo Scolari I benchè nella selva creda essere simboleggiato l'esilio del Poeta, nel colle la pubblica felicità, e nelle fiere le tre Potenze ricordate pocanzi; yuole nondimeno che il Poema fosse indirizzato a procurare la ristorazione morale e religiosa de' popoli. Perciocchè, spiega egli, rimasto Dante frodato di que' vivi desiderii de' civili ayanzi, sì perchè impedito da'vizii della sua patria, come perchè dalle avverse Potenze combattuto, e quindi lasciato solo ed in esilio prese a suo conforto lo studio. Il perchè rimettendo il pensiero della politica restaurazione al Veltro (Can Grande) si accinse all'opera di un Poema che fosse maestro di rettitudine, punitore de' vizii. e premiatore della virtù. Il pietoso suggerimento venne da Beatrice figura della Sapienza, la quale, permettendolo la divina Bontà, fu mossa dalla Grazia in soccorso del Poeta.

52. Non è poco che lo Scolari così scrivesse in un tempo che la Divina Commedia era trasformata in opera di pensiero in tutto politico. Ma il contrapposto dell'Allegoria fondamentale col Poema, cioè che questo abbia un intendimento morale-religioso, e quella una significazione tutto politica è, come vedremo, in opposizione coll'orditura dell'opera. Oltrechè se Dante si fa col poema maestro di rettitudine ecc. egli è perchè finge in sè la riordinazione spirituale nel senso cattolico. In questo adunque si vuol riporre il Concetto ade-

z Della piena e giusta intelligenza della Div. Commedia, Padova, Tipog. della Min. 1823.

guato della Divina Commedia, che messo in atto è capace di partorire que' beni.

53. Il p. Ponta di chiara memoria sostiene che l'Allegoria principale della Divina Commedia sia «la Con-» versione di Dante dal Guelfismo alla Monarchia, ope-» rata dalla Filosofia, ossia secondo lui, dalla vera Sa-> pienza (figurata in Maria Vergine) comunicante diretno tamente la sua luce (figurata in s. Lucia vergine e nartire) a Beatrice (l'amica di Dante), qual maestra » in sacra Teologia, e guida nelle virtù teologiche; e da p questa riflessa in Virgilio cantore dell'Impero (di cui Dante era studiosissimo), qual maestro nella filosofia naturale e morale, e guida nella pratica delle virtu n morali. O fuori di allegoria: in virtù della luce della n filosofia, appresa per amore di Beatrice, Dante nelle o opere di Virgilio ravvisò la verità: che l'Impero è necessario al ben essere della società, come il Papao to appresogli dalla teologia; e che Roma era da Dio » stabilita quale sede di amendue ».

« A questo fine gli si proverà dai tristi effetti avve
nuti a chi si oppose, e dai buoni a chi favorì, che la

Monarchia temporale ed il Papato sono ufficii neces
sari al bene temporale ed eterno; comunicati imme
diatamente da Dio a due uomini suoi vicarî, deno
minati l'uno Papa, e l'altro Imperatore: che la filo
sofia, e ciascuna delle parti civili che dividono l'Ita
lia, è debole per guidare la società alla perfezione e

felicità civile; ma fa mestieri per questo l'aiuto della

Monarchia »...

« Gli si mostrerà ancora che senza la direzione del

- » Papa non si può entrare nella beatitudine celeste »...
- Sarà provato che l'Italia fu dal cielo scelta per sede dell'Impero e del Papato, e Roma designata per città imperiale e papale »...
- « L'oggetto adunque di questa scuola pratica è sa » Conversione del Poeta all'Impero ».

La interpretazione del p. Ponta, come si scorge più chiaramente nel ragionarla che fa, inchiude per gran parte la restaurazione cristiana. Nondimeno più volentieri vi possiamo ammirare l'ingegno, la dottrina, e la pietà dello scrittore, che riconoscere la idea di Dante. E per non dire delle gravi e per ventura insolubili difficoltà che le stanno contra (poichè a volerle solamente toccare mi converrebbe andar troppo in lungo), ei non può recare niuno argomento che pruovi l'assunto, salvo questo, che Dante nel suo Poema vagheggia l'Impero. Ma ciò che vale quanto ad inferirne che il Concetto del Poema sia per lo appunto la Conversione di lui dal Guelfismo alla Monarchia? Conclossiachè per nulla ripugni che quelle sieno idee secondarie, o svolte per occasioni fatte nascere dal Poeta, senza che quinci ne venga il diritto di argomentare che in esse consista il Concetto dell'Opera.

54. Più conforme alla spiegazione primitiva è quella del p. G. B. Giuliani illustre professore nella R. Università di Genova. La selva, le fiere, il colle hanno nella sua sposizione sottosopra il medesimo valore significativo che presso gli antichi: nè da quelli discordante nella sustanza, il triplice viaggio fa mezzo di salute ponendo che il giro dell'Inferno sia stimolo al Poeta di

spogliarsi de' vizii, quello del Purgatorio argomento per rivestirsi degli abiti onesti, e finalmente il corso pel Paradiso contemplazione delle intellettuali e teologiche virtu, nelle quali avanzando il Poeta giunge a gustare in terra come una principiata visione di Dio, e divenuto figliuolo di grazia è ben disposto a fruire eternamente 1. Solo io non saprei assentire che il Paradiso terrestre sia immagine della felicità civile: mercechè in tal caso il viaggio per l'Inferno e pel Purgatorio, e per conseguente lo spogliamento de' vizii, e l'acquisto delle virtù sarebbero a fine temporale ordinati, in quella guisa che ultimo termine del viaggio del Purgatorio secondo la lettera, e per conseguente fine immediato di esso, è il Paradiso terrestre. La quale cosa ( e il dico senza punto scemare la stima che ho del dotto scrittore ) non mi pare conforme alla verità.

55. Il chiaro B. Bianchi uno degli ultimi, e de' più accurati spositori del divino Poema se ripudia la formola dell'antica sposizione morale-religiosa, ne accetta però anch'esso gli elementi, avvegnachè in ordine al Concetto politico, al quale li fa servire. Di fatto nel suo comento la selva significa il disordine morale e politico in generale d'Italia, e più particolarmente di

x Alcune prose del p. G. B. Giuliani ecc. — Dante spiegato con Dante ecc. L'egregio autore non ha pubblicato altro che un saggio di questa sua opera: ma la dottrina e il buon giudizio, onde fa pruova del suo metodo massimamente nel primo canto dell'Inferno, e nel primo del Paradiso, hanno acceso negli amatori di Dante un vivo desiderio di vederla compiuta.

Firenze; e le fiere simboleggiano in generale tre vizii, l'invidia, la superbia, l'avarizia, ed in particolare, Firenze, la Casa di Francia, e la Curia papale. Per opposito il colle altro non è che la idea e la speranza del governo perfetto, la Monarchia universale sotto il romano Imperatore, col Papa alla direzione spirituale; dove solo, secondo i principii di Dante, l'Umanità può essere virtuosa e tranquilla, e nella felicità temporale avere un avviamento all'eterna. Per ultimo il fine del Poema manifestato dall'indole del viaggio è di migliorare i dissoluti costumi degl'italiani col terrore de' castighi, e coll'allettamento de' premii etermi, sicchè gli avvenisse di persuaderli intorno alla giustizia ed ai vantaggi dell'Impero 1.

56. Per la quale sposizione questo è finalmente il proposto dell'autore, che non potendo per sussidii meramente politici, potentissimi essendo i contrasti de' vizii, ottenere il pubblico bene, si studii di riuscirvi predicando le massime religiose. Così emendati in meglio i popoli sarebbero docili ad accettare il buon governo dell'Imperatore. Ma chi è mai che in questo possa dissimulare il gravissimo sconcio, che il fine ultimo e soprannaturale dell'uomo, quello a che il Poeta, così gli altri come se stesso si argomenta di ravviare col terrore de' gastighi, e coll'allettamento de' premii eterni, addiventi un misero mezzo di ottenere un bene ristretto ne' limiti della natura e del tempo? Nè vale il dire che la

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> La Comm. di Dante ecc. dichiarata da B. Bianchi, Firenze, 1857.

riordinazione cristiana partorisce ancora terreni vantaggi: poichè questo darebbe al Poeta facoltà di notarli come conseguenze di una tale riformazione, non già di stabilirli qual fine, com'è forza che faccia, se in essi è posto il concetto sustanziale dell'Opera. Ma quando pur Dante avesse potuto pensare di questa forma, quale pruova ci si reca per doverlo noi credere? Se non che il Bianchi, a quel che pare, ha voluto esporre solamente una sua opinione; e però si è creduto sciolto dal dovere di dimostraria. Se ciò non fosse non direbbe incertissima l'allegoria della Divina Commedia tosto che ha finito di spiegarla.

57. I Prolegomeni del sig. Bongiovanni <sup>1</sup> venutimi fra le mani ora che sto riordinando questo mio scritto per la stampa, sono la più recente sposizione dell'Allegoria fondamentale, ed un nuovo argomento del ritorno agli antichi, le sentenze de' quali l'autore riporta ed ampiamente commenda. Ma io non so come il ch. professore nel fatto di fermare il Concetto della Divina Commedia, mi riesce ad una conseguenza tanto diversa da quella degli antichi, che io non so come accordarla colla stima, in che mostra di tenerli. Rechiamo i capi precipui della sua interpretazione con quasi le sue stesse parole. La Selva per lui significa il secolo barbaro in che visse il Poeta, selvaggio per la rusticità ed ignoranza de' popolani, aspro e forte per la crudeltà e ferocia de'grandi, pauroso e amaro per lo sgomento, e pel

<sup>\*</sup> Prolegg. del Nuovo Comento ecc. per Dom. Bongiovanni, Forli 1858.

ĺ

dolore che metteva ne' buoni (p. 348). Il Colle poi è simbolo della virtù che ci solleva a Dio nella via attiva. È illuminato ad oriente dal pianeta « che mena dritto altrui per ogni calle », cioè dalla luce del Cristo principio delle due direzioni civile e spirituale, che sono da lui, com'è detto nel fine del libro de Monarchia (pag. 354). Ciò posto la Lonza che impedisce tanto il cammino di Dante... sarà quella scempia e storta democrazia ch'egli vuol dirizzare colla sua equità... Ma ecco il Leone, cioè i grandi, e gli oligarchici con la testa alta, e con rabbiosa fame venire minacciosi contro di lui; perchè egli si sgomenta alquanto, ma non la cede. Si dovette rovinare per la frodolenta tirannide surta dalle corrotte democrazie e dall'urto delle fazioni. Questa è la lupa (pag. 357). Virgilio datosi a conoscere a Dante figurerà storicamente il ritorno ai diletti suoi studii (pagg. 362-363). Virgilio chiede perchè non salga il monte della contemplazione: cioè perchè non si studii di acquistare una fama immortale come poeta e come filosofo, chè la sana filosofia è principio e cagione di egni gioia... E come lo vede lagrimare ricisamente gli dice: A te convien tenere altra via : conviene per lo tuo meglio che tu abbandoni le cure civili, che abbandoni cotesto mondo ingunnatore, le sue seduzioni, e che meco ti levi alla contemplazioni della vita futura (pag. 363). E poco dopo spiega più chiaro il suo pensiero. «Mentre Dante, causa il pessimo reggimento civile, rovina nella » valle, gli si offre Virgilio, o la Filosofia, muta, quasi s cadavere, o larva; chè a tal si riduce pel mal gover-

no. Il Poeta fatto omai uno degli altri sciocchi non » lo raffigura più: e tuttavia chiede mercè, non sapena do a chi rivolgersi. Si noti che la vide, e la riconobbe solo nel gran deserto, cioè nella solitudine... » Virgiliopiglia tosto il suo carattere allegorico, e chie-» de a Dante perchè non salga il mistico monte della » Sapienza; e udito dell'impedimento, gli ragiona dei » tristi effetti del mal governo, gli fa vedere che molti » sono i tiranni e più saranno ancora, finche non s'abbia un Monarca non cupido ma sapiente, amorevole » e virtuoso, e perciò non uomo di parle si che il cat-» tolico gregge sedesse diviso parte a destra, parte a p sinistra di lui... E siccome (pare che dica Virgilio) » ciò seguirà solo quando piaccia a Dio, vieni meco p frattanto a udire le strida di coloro che lamentano a disperatamente la morte del peccato... Dante senn tendosi impromettere tanto bene dalla Sapienza, la » scongiura per quell'Iddio che ella non valse a cono-» scere ( vedi necessità della rivelazione ) a condurlo » colà dove gli avea detto, acciocchè egli vedesse il Pa-» radiso e la beatitudine spirituale, ultimo fine dell'uon mo... e contemplasse insieme l'eterna infelicità cui mena la via oscura, aspra e forte del peccaton (pagg. 364-366).

58. Questa è l'ultima interpretazione venuta fuori del Concetto della divina Commedia; e par che l'autore abbia voluto comprendere insieme tutt'i sensi che finora si sono prodotti dell'Allegoria che lo contiene. Vi è buona parte della spiegazione morale-religiosa degli antichi, e vi hanno ampio luogo i sensi disvariati de' mo-

derni. Di fatto vi è riprodotta la selva del marchese Azzolino 1, la quale rappresenta il secolo barbaro e guerriero, in che Dante visse (pag. 348). Vi entra il Virgilio del Marchetti che venne a mitigare al Poeta il tristissimo esilio, e lo esorta di acquistarsi una fama immortale come poeta e come filosofo. Vi si scorge pure il gran deserto dello stesso Marchetti che significherà l'esilio di Dante dopo l'ultimo tentativo fatto dai Biancki per rientrare (pag. 369). Vi ha il Priorato del Borghi. avvegnachè non inteso nella selva, ma nella salita faticosa del Colle (pag. 368). Vi è il Colle degli antichi simbolo della virtù che ci solleva a Dio (pag. 367); ed il Colle di Cesare Balbo significante la contemplazione; chè la sana filosofia è principio e cagione di tutta gioia (pag. 363). Finalmente il Concetto adeguato del Poema pare che sia il ritorno a Dio ultimo fine dell'uomo, cui si perviene con la ragione illustrata dalla Fede e per la via della penitenza o mortificazione de'sensi, (pag. 366); e nell'istesso tempo la Restaurazione della Monarchia Cattolica presso a poco come l'intende il Bianchi (pag. 369). Perocchè se il Veltro, ossia l'Imperatore dee distruggere la lupa, cioè la tirannide, inducendo la Monarchia cristiana (pag. 358), se a molto maggior diritto distruggerà la lonza cioè la democrazia, ed il leone, cioè, l'oligarchia, ne viene per conseguente che farà ottenere quel fine a cui le dette fiere mettono impedimento; cioè a dire il fine intrinseco del Poema. Di che si deve inferire che l'ultimo intendimento del

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pensieri su lo spirito della Divina Commedia.

Poema, e però il suo Concetto, è appunto la restaurazione della perfetta Monarchia.

59. Ma quello in che il sig. Bongiovanni si diparte dagli antichi e dai moderni è il principio, donde muove il ragionamento, che Dante non fu mai ghibellino. Veramente se vuole intendere che non fu della setta eretica de' ghibellini, chi può negarglielo? Ma la sua tesi è universale, e per mantenerla si mette in opposizione non solo colla storia, ma con se stesso; se pur egli non intenda per Ghibellinismo tutt'altro da ciò che si è inteso sinora. Peculiare altresì e tutta sua è la spiegazione delle tre fiere nel senso politico per le tre forme di mal governo, e nel senso morale analogo al politico per le Tre disposizion che il ciel non vuole 1, a cui corrispondono le tre generali partizioni dell'inferno dantesco (pagg. 359-360).

60. Ora per dire in generale della esposizione di lui, non posso negare che vi ha di assai cose tutte belle, tutte buone. Ma come si fa a racconciarle insieme? son tante! Lasciamo stare che l'unità poetica ne va via: ma essendo spesso così contrarie fra loro non si distruggeranno a vicenda? Nè vale che l'allegoria si può accomodare a diversi significati: non vale dico, perchè solo allora può darsi all'allegoria un secondo senso men principale, quando si è stabilito il principale colla seguita dichiarazione di tutt'i simboli rispondentisi a vicenda nella ordinata spiegazione di un tutto. Ma di questa licenza di che il Bongiovanni non è solo ad abusa-

<sup>1</sup> Inf. c. XI, v. 81.

re, mi converrà ben presto, e di proposito ragionare. Pur quando riuscisse a disporre insieme concordemente que' sensi non avrebbe ancor fatto nulla: poichè rimarrebbe il più; io dico di dover dimostrare che quello fosse l'unico e vero Concetto della Divina Commedia. Del resto egli ha scritto solo Prolegomeni: e chi sa che non abbia voluto mettere in mostra così alla rinfusa i suoi pensieri, riserbandosi al séguito dell'opera di unificare i concetti, e dimostrarli con ogni rigore di discorso?

61. Una via contraria del tutto a quella de' moderni comentatori ha battuto l'egregio e chiarissimo Conte Fm. Torricelli prima ne' suoi studii sopra Dante, e poi nel suo comento al Primo Canto. Egli partendo da' principii di spiegazione morale-religiosa degli antichi, vien oltre riconoscendo nelle invenzioni e figure dantesche una riproduzione del simbolismo ascetico di alcuni Padri della Chiesa. Del quale metodo avea dato già un esempio, quale che sia, l'alemanno Augusto Köpisch nella sua nuova versione con comenti della Divina Commedia 1. E veramente chi legge gli scritti del Torricelli non può non ammirare la sua sì vasta erudizione, e forse più la sottigliezza dello ingegno, perchè mette in si bella luce opinioni non di rado assai remote dalla comune intelligenza. Delle quali benchè io non mi arrogo di pronunziare sentenza, è pure indubitato che il sig. conte ha reso un segnalato servigio così alle lettere, come alla Religione, rivendicando

Berlino 1842 - Vedi Biblioteca Italiana, 1842, fascic. 8, 9.

a questa il più gran monumento della moderna poesia. Ed ecco esposto lo stato della quistione com'è nei

Ed ecco esposto lo stato della quistione com'è nei termini presenti. Ho mostrato ciò che pensarono gli antichi; e quanto si dilunghino dal vero i moderni comentatori, sieno storici-politici, sieno morali-politici. Non ho dovuto confutare le singole interpretazioni, ed i singoli argomenti per non andare in infinito: pur credo che le poche riflessioni da me fatte sieno bastevoli a convincere che nonistanno nella via della verità. Una evidenza maggiore la darà, come spero, la Dimostrazione, or sia nella diretta confermazione di ciò che mi sembra unicamente vero, or sia nel rimuovere che farò gli ostacoli che possano per ventura opporre gli argomenti almeno più speciosi dei contrarii.

## CAPITOLO IV.

Sentenze di Dante Alighieri sopra il modo di significare della Divina Commedia.

62. Poichè abbiamo ascoltati gl'interpreti si antichi e si moderni sopra il Concetto della Divina Commedia, facciamo d'interrogarne l'autore istesso, il quale se non è disceso a definirlo con ultima specificazione, ci ha nondimeno fermato alcunii principii pe' quali, quasi per una scorta fedele, possiamo bastevolmente determinarlo. Questo ei fece nella epistola a Can Grande, al quale volendo intitolare la Cantica del Paradiso, credè conveniente per la piena intelligenza di questa toccargli

del modo di significare di tutta l'opera insieme, del soggetto in che si contiene, e del fine che ha <sup>1</sup>. Ed io ben volentieri mi fermerò ad esporre un po' più largamente i suoi pensieri parte in questo capitolo, e parte nel seguente; perciocchè non solo ci gioveranno per lo estrinseco argomento dell'autorità; ma eziandio e forse più per lo intrinseco valore delle sentenze.

63. E prima ci fa sapere del modo di significare dell'opera in quanto non ha un solo senso. «Ad evidentiam itaque dicendorum sciendum est quod istius operis non sest simplex sensus; immo dici potest polysemum hoc est plurium sensuum. Nam primus sensus est, qui habetur per literam, alius est qui habetur per si-

\*\* Fu per alcuni dubitato, se la epistola di dedicazione a Cane della Scala fosse autentica scrittura di Dante. Ma dopo le ultime pruove che si possono leggere nella bella difesa che ne fa il p. Giuliani (Epist. di Dante a Cangrande della Scala interpretata da G. B. Giuliani Somasco, Savona 1856), sarebbe una ostinazione non comportabile non volerle acconciare credenza. Certo la recente scoperta delle chiose sopra Dante di Filippo Villani, che la cita e ne traduce qualche brano; l'altra di un codice della medesima epistola ritrovato in Monaco dall'eruditissimo sig. Witte, finalmente (aggiungo io) quella degli scritti del Borghini, il quale afferma che ai suoi tempi si leggeva in principio di alcuni antichi comenti (ediz. cit. pag. 155), sono argomenti che bastano per sè soli a persuadere ogni animo più diffidente.

<sup>2</sup> Invece del polisensuum della vulgata, di cui non ci ha esempio negli autori latini, leggo col Giuliani polysemum, vocabolo adoperato già da Servio al 1 dell'Eneide, e che rende lo stesso concetto. Del medesimo editore è la versione, che soggiungo a piè di pagina, di que' brani della epistola che mi conviene recare.

n gnificata per literam. Et primus dicitur literalis, sen cundus vero allegoricus, sive mysticus in. Donde si fa chiaro che il genere di scrittura, cui appartiene l'opera, cioè non solo i primi due canti, ma tutta intera la Divina Commedia, è quello nel quale il senso immediato delle parole si fa servire come strumento di un altro più occulto; e questo modo dicesi Allegoria. Della qual forma, per addurre più autorevoli esempli, sono molte istorie dell'antico Testamento, cui fece Iddio medesimo tipi e figure de' futuri avvenimenti di Cristo, e della sua Chiesa. Però è che due sorte d'intelligenze convengono di necessità a così fatte scritture, quella delle parole nella loro significazione ovvia secondo la grammaticale orditura, e letterale si appella ; l'altra delle stesse parole così ordite in quanto si fanno segni di una verità nascosta, e dicesi allegorica o mistica.

64. Del senso letterale in genere non s'intrattiene a discorrere più in lungo l'Alighieri. Ma egli è certo che dove le parole intese grammaticalmente contenessero un assurdo, una ripugnanza, una inconvenienza, non vi è da cercare il senso letterale; o per dir meglio il senso letterale in quel caso è quello stesso delle figure nel loro valore traslativo: e l'autore avrà per ventura voluto escludere il senso naturale delle parole ap-

<sup>\*</sup> Ad evidenza pertanto delle cose a dirsi è da sapere, che quest'opera, non che di un solo senso, può chiamarsi polisensa, cioè di più sensi. Imperocchè l'ano si ha per la lettera, l'altro per le cose dalla lettera significate; e 'I primo dicesi letterale, il secondo poi allegorico, ovvero mistico.

punto perciò, che sotto un velo più tenue si potesse meglio ravvisare il suo verace intendimento. Ed anzi tengono alcuni più recenti interpreti delle divine Scritture, che quelle allegorie nelle quali non hanno i simboli altro uso, salvo che di generare il senso figurato, sicchè vi si scorga chiaro che questo unicamente vi voglia produrre lo scrittore, nèaltro vi debba cercare illettore, non rendono nè pur esse un senso letterale proprio. ma sol quello delle figure, che appellano letterale improprio, ossia traslato. Non altrimenti, dicono, nelle semplici metafore, e nelle rettoriche allegorie avvegnachè i vocaboli abbiano un significato lor proprio, niuno ne fa caso per ciò medesimo che l'autore al senso traslativo unicamente gli acconcia 1. Che non è quando le cose hanno una verità in se medesime, la quale da tutto il tenore del discorso apparisca essere voluta produrre dall'autore, benchè con intenzione ehe faccia segno ad un'altra di ordine diverso. Nelle scritture di questo genere bisogna che tutti riconoscano due sensi distinti ed in sè perfetti, l'immediato ed è il letterale, il mediato ed è l'allegorico.

65. (Qui modus (allegoricus sive mysticus) tractandi ) (segue a dire), ut melius pateat, potest considerari ) in his versibus: In exitu Israel de Aegipto, domus ) Iacob de populo barbaro, facta est Judaea sancti-) ficatio eius, Israel potestas eius 2. Nam si literam so-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vid. Patritium De Interpretatione SS. Scriptur. lib. I, cap. I, nn. 8, 17, et cap. XIV, n. 381.

<sup>2</sup> Ps. CXIII.

Dum inspiciamus, significatur nobis exitus filiorum
Disrael de Aegypto, tempore Moysis; si allegoriam,
Disrael de Aegypto, tempore Moysis; si allegoriam sensum, significatur nobis converDisrael si animae de luctu et miseria peccati ad statum gratiae; si anagogicum, significatur exitus animae sanctae
Disrael de Aegypto de lice de

» latinum dicitur alienum, sive diversum 1 ».

Dalle quali parole di Dante hanno presa parecchi comentatori occasione di equivocare gravemente, immaginando di avere da lui larga facoltà di appiccare alle figure dell'Allegoria proemiale qualunque senso lor talentasse, per questo che ei dice che l'opera sua è di più

Il quale modo di trattare, a fine che meglio si paia, giova osservarlo in questi versi: Nell'uscita d'Israele dall'Egitto, della casa di Giacobbe d'infra 'l popolo barbaro, la Giudea divenne santa e Israele in sua potestà. Invero se ne riguardiamo solo la lettera ci viene significato l'uscita de' figliuoli d'Israele dall'Egitto a' tempi di Mosè; se l'allegoria ci si dimostra la nostra redenzione operata per Cristo; se il senso morale, scorgevisi la conversione dell'anima dal lutto e dalla miseria del peccato allo stato di grazia, se l'anagogico, vi si ravvisa il passaggio dell'anima santa dalla servitù della presente corruzione alla libertà dell'eterna gloria. E sebbene questi sensi mistici abbiano vario nome, tutti generalmente dir si possono allegorici, essendo dal letterale o istoriale diversi: dacchè allegoria si dice dal greco siddo704, che in latino suona alieno ovvero diverso.

sensi. Così persuasi credono costoro di schivare ogni difficoltà interpretandone i simboli, dove in senso morale, dove in senso politico, e quando nell'uno e nell'altro insieme, senza punto badare che intanto ne rimane distrutta l'unità del tutto, e disparisce l'accordo e la proporzione delle parti. Ma che le parole dell'autore non diano cotesta facoltà si parrà per evidente ragione. Imperciocchè niuno ignora che le figure del Proemio non hanno altro uso nella intenzione di lui, salvo che di produrre il senso così detto allegorico: di tal che, se di questo si faccia eccezione, non ci avviene di trovare nessuna ragione, perchè gli avesse dovuto adoperare. Quindi è che se a' critici più accurati. vogliamo acconsentire, ci è forza tenere che il senso letterale benché improprio del Proemio sia quello delle parole nelle loro significazioni traslate (n. 64): per ogni modo in questo dobbiamo tutti convenire che il senso letterale proprio è segno dell'altro e nulla più, e però considerato da sè non ha nè uso nè importanza di sorte. Il che messo consegue, che come il Poeta parlando fuori di allegoria non avrebbe senza gravissimo errore potuto tessere un discorso, in cui le parti non si rispondessero convenevolmente tra loro: di simil guisa usando il linguaggio allegorico non potea figurarvi una serie di pensieri che non avessero unità d'intendimento e semplicità di parti. La selva dunque, il colle, le fiere, o altra qualunque immagine dell'Allegoria fondamentale non possono avere ciascuna più sensi, se pure non si riducano ad uno, nè i singoli sensi alle singole figure appropriati possono essere tali che non si acconcino a rendere la spiegazione del tutto una ed intera.

66. E lo stesso ci è forza conchiudere per tutta l'Allegoria del Poema. Conciossiachè sebbene le tre grandi parti nelle quali si divide, l'Inferno, il Purgatorio, e il Paradiso, abbiano un senso letterale proprio, essendo che nelle cose come vi si narrano è tanta verità ed importanza, che stabiliscono per sè l'obietto immediato del racconto poetico (n. 64): nondimeno come sarà dimostrato (n. 86) la trattazione di quelle parti medesime è mezzo e figura onde il Concetto dell'opera prende atto e forma, ed è condotto al suo debito fine. Or chi negherà che la dote precipua, e per ventura la più essenziale di un'opera poetica sia la unità ed integrità del concetto? Di che come il primario intendimento dello scrittore non può essere in sè diviso, della stessa maniera l'Allegoria del Poema dantesco, secondo che ne contiene il concetto, non può ammettere divisioni di sensi, che non si compongano amichevolmente insieme nella continuata unità di un tutto.

67. Come adunque si vorranno intendere le parole di Dante, quando afferma che l'opera sua è di più sensi? Lo ha dichiarato ei medesimo coll'esempio del salmo In exitu ecc. nel quale benchè distingua quattro sensi,non per questo nell'applicazione che ne fa inframette l'uno nell'altro, ma di ciascuno compone un tutto da sè di aspetto diverso. Pertanto ciò che dobbiamo inferire dalle parole di lui è, che allora solo che avremo stabilito nel processo delle figure della Divina Commedia uno de' quattro sensi memorati, ci potrà essere lecito di venire all'altro, non già che possiamo nel teno-

re della stessa sposizione infarcire sensi disvariati, come torni più acconcio alle nostre opinioni, o più agevole per tagliare si veramente, non per risolvere il nodo.

68. Ma perchè la nostra quistione è sopra il Concetto sustanziale di tutta l'opera significato per un'allegoria, di quel senso figurato dobbiamo principalmente cercare. che si estende a tutta essa, e ne costituisce il soggetto. Ed in prima, io dico, questo è l'immediato dopo il letterale: merceché se appunto quel senso che forma il soggetto dell'opera l'autore vuole significare di prima intenzione, troppo necessario è che esso sia il più vicino al senso letterale; nè solo per la chiarezza, che altrimenti ne rimarrebbe offesa; ma più ancora dachè la stessa natura delle cose par che voglia che la significazione principale di un segno debba essere la immediata. Dico in secondo luogo, che nessun altro fuori di questo può il medesimo autore volere indurre come sustanziale nell'opera: poichè qualunque altro le fosse aggiunto, sopravverrebbe ad un senso già compiuto sotto i due rispetti della semplice lettera, e della figura; e quindi per ciò stesso sarebbe accidentale alla essenza di essa opera. Un tal senso nella Divina Commedia è quello che Dante allegorico appella e, come lo definisce nel Convito ' è una verità ascosa sotto bella menzogna. E che questo senso allegorico sia di fatto il solo sustanziale della Divina Commedia lo argomentiamo primamente da ciò, che quando ei verrà poco appresso a stabilire il soggetto ed il fine di essa nel valo-

E Conv. Tratt. Il, cap. 1.

re figurativo, il farà con solo applicare il senso allegorico. Per opposito là dove nel Convito dichiara il senso morale e l'anagogico, in quanto dall'allegorico si distinguono, ci fa chiaramente intendere che non possono appartenere alla sustanza dell'opera. Perocchè » il senso morale (egli dice), è quello che li lettori » deono intentamente andare appostando per le scrit-» ture, a utilità loro, e di loro discenti» 1. È dunque, come a dire, qualche utile avvertimento a ben regolare i costumi che si dee cogliere a' debiti luoghi dal leggitore, conforme la materia ne porge la occasione. Non sarà quindi (com' è qui preso) pertinenza del tutto. ma piuttosto una qualità di alcuni luoghi solamente.ne' quali uopo è ingegno e diligenza per iscoprirla. E lo stesso è da intendere del senso anagogico, di cui non altrimenti che del morale premette in principio de'comenti alle sue Canzoni, ch'ei toccherà incidentemente come a tempo e a luogo si converrà, dopo avere ragionata l'allegoria di esse, cioè l'ascosa verità 2. Adunque il senso anagogico è pur esso una qualità de' luoghi particolari, ead ogni modo non fa parte di quella verità ascosa, che l'autore di primaria intenzione vuole significare. Il quale criterio di Dante applicato alla Divina Commedia ci fa conchiudere, che in sentenza di lui il Concetto sustanziale di essa, inquanto è figurato debba essere riposto nel solo senso allegorico.

69. Ma qui per occasione del luogo massimamente del

z Conv. loc. cit.

<sup>2</sup> Conv. loc, cit.

Convito, sorge una difficoltà degna di essere esaminata: perchè dicono alcuni che, per tenerci allo intendimento dell'autore, ci è mestieri escludere dal Concetto sustanziale della Divina Commedia l'elemento morale, e possiamo solo aggiustare le interpretazioni di questo genere a que' luoghi sparsi per lo Poema, che ne fosser capaci. Al quale dubbio risponde con mirabile lucidezza ed evidenza il p. Ponta 1. E da prima ricorda che il senso allegorico è per Dante una verità ascosa sotto bella menzogna: nella quale formola essendo posto così generalmente il termine verità dee nel suo significato poter comprendere qualunque sorte di verità, sia morale, sia dogmatica, sia metafisica, o altra che si voglia, esclusane però la storica inquanto tale, la quale se vi è, si dee ritrovare nella letterale sentenza.Dimostra che la sua deduzione si ragguaglia pienamente col pensiero dell'autore, togliendo la pruova dalla seguita esposizione che quegli fa del senso allegorico delle sue canzoni, il quale si riferisce sempre a verità morali o metafisiche, nè intende ad altro fine, salvo che del morale giovamento. Di fatto la donna della quale innamorò il Poeta è la Filosofia: essa beatifica l'anima, ed è così amica di virtù e di nobiltà, come del vizio e della turpezza nimica: e mercè di lei lo spirito innamorato senti maravigliosamente permutarsi pensieri ed affetti, guadagnando sempre nell'amore delle virtù. Or se questa Donna co' buoni effetti che operava nel Poeta è il suggetto allegorico delle comentate canzoni: se un

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Saggio di Critica ecc. fatto da M. G. Ponta, Roma 1845.

tale soggetto è da riporre nel genere delle verità morali, chi può negare che il senso allegorico delle canzoni nello intendimento dell'autore sia di genere morale? ' Tuttavolta egli avea premesso che alla esposizione allegorica sarebbe seguita la morale. Confondeva ei dunque alla stessa ora e distingueva tra loro questi due sensi?

Or ecco la risposta del dotto critico: «l'allegoria per Dante è l'ascosa verità; quindi le scritture allegoria che (denominate polisense) devono contenere dal principio al fine di tutto il trattato senza alcuna interruzione due sensi di soggetto diverso: in guisa che il soggetto del senso letterale, che deve continuare senza interrompersi mai per tutta la lettera della scrittura, sia di una cosa <sup>2</sup>; e quello dell'allegorico, che pur deve continuare non mai interrotto sia di un'altra cosa ».

- » Per contrario il senso morale per avviso di Dante
   » non si trova dovunque per le scritture, ma vi è spar » so qua e colà: e i lettori devono attentamente appo » starlo dove dall'autore fu nascosto, ad utilità de'
- \* Non altrimenti lo stesso Dante, per rispetto alla Divina Commedia, dopo avere distinti i due sensi allegorico e morale, come viene a dare un cenno del significato allegorico dell'Opera, questo significato ei fonda sopra una morale verità, e ad una morale importanza tutto quanto è lo riduce.
- 2 Questa regola vuol essere intesa con due restrizioni notate pocanzi: la prima è, che non vi ha senso letterale proprio se questo contenessa un assurdo: la seconda, che quando non avesse altra importanza, che quella di essere figura di un altro, o disparisce anche allora, o almeno non è per sè soggetto adeguato del discorso.

n suoi lettori e discenti n. E segue a dimostrare questa sua spiegazione del senso morale con chiarissimi esempli dello stesso Dante sì nel Convito, e sì nella Divina Commedia. Quindi conchiude:

» Il perchè diremo che il senso allegorico è quella i verità nascosa (dogmatica, morale, o di altro genere i che sia), la quale senza mai interrompersi scorre per i tutto il trattato quasi fedele compagna del senso letterale: e che il senso morale o la moralità, come altimenti si denomina dagli antichi, e dallo stesso i Dante , è quella buona lezione istruttiva che si può i trarre or qua or là dalle scritture a utile ammaestramento de' lettori ».

Messe queste giustissime considerazioni mi sembra di potere affermare come cosa indubitata, che in sentenza di Dante così si differenzia il senso allegorico dal morale e dall'anagogico, come il genere dalle sue specie si distingue. Ma perocchè con ciò solo la divisione sarebbe difettuosa, comechè contra le regole dei dialettici il primo membro conterrebbe

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> A dichiarazione di quel verso della Canzone prima, L'anima piange, sì ancor len duole, così spone nel Convito « qui si vuole » bene attendere ad alcuna moralità, la quale in queste parole si » paò notare; che non dee l'uomo per maggior amico dimentiscre li servigi ricevuti dal minore ecc. » Conv. Tratt. II, cap. XVI.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Op. cit. cap. XIII, pagg. 93-98.

Sono aperta confermazione di ciò che dico le parole che abbiamo lette nel luogo poco innanzi citato della epistola a Cane:
 « Et quamquam isti sensus mystici variis appellantur nominibus,
 » generalitar omnes dici possunt allegorici, etc. »

virtualmente il secondo ed il terzo, ci pone nell'allegorico una condizione tutta propria di esso solo, ed è che dove il morale e l'anagogico sono dentro i limiti di alcuni tratti particolari circoscritti, l'allegorico si estende alla intera scrittura.

70. Le quali cose così ragionate, ultimamente conchiudiamo, che non ci viene dall'autore nessuna balia di appiccare ai simboli dell'Allegoria della Divina Commedia significati di diverso genere sì che non si accordino a renderci il Concetto *Uno*; e per contrario, che le parole di lui non dinegano all'Allegoria un senso morale-religioso, come abbiamo veduto che glielo diedero gli antichi, e fra breve vedremo che glielo dà egli stesso.

71. Nè ci parrà meno irragione vole un altro appiglio del sig. Picci per occasione delle parole del testo litterali SIVE HISTORIALI. Ed è forte da maravigliare quanto ei giuochi d'ingegno parte sopra queste parole, parte sopra i luoghi corrispondenti del Convito per dedurre che il senso voluto creare da Dante come sustanziale della Divina Commedia è lo storico-politico. « Fondamento » di tutt'i sensi (ei dice ) e principale infra gli altri, si » vuol tenere (per le seutenze di Dante) il letterale che » pur dicesi storico, come quello che è conforme alla » storica verità delle cose ». Donde deduce: » 1 che n ove la sentenza secondo la lettera è vera, quando ella o contiene un significato conforme alla storica verità. » vuolsi seguirne anzi tutto il senso letterale; e solo n si può dopo questo trapassare all'allegorico, poi al » morale, e per ultimo all'anagogico, in quanto possono anch'essi aver luogo. 2: che quando la sentenza secondo la lettera non è vera, allora il senso letterale è fittizio, e vero diventa in sua vece l'allegorico, e pria che ogni altro vuolsi cercare in questo la storica verità. 3: che trovata la storica verità nascosta sotto il velo allegorico, quando la sentenza di più non consente (come ci mostrò Dante ne' comenti alle canzoni per rispetto al morale, ed anagogico) non è da cercare più là ».

Da' quali principii per diritta illazione raccoglie che se Dante « intese che il senso letterale sia storico, e » come tale debba sempre andare innanzi ad ogni altro; se egli volle che dove il letterale apparisce fitdizio, debbasi cercare la storica verità nel senso al-» legorico; se, come Dante stesso, sponendo la favola di Orfeo, nelle fiere che questi dietro di sè traeva domate dalla soavità del suo canto, altro non vide che ) la reale verità degli umani, che esso spogliava della ı ferocia natia, così noi nelle fiere che allo smarrito pellegrino furono impedimento, anzichè meri simboli astratti, dobbiam vedere significati enti veri e reali ocrrispondenti al vero che sappiamo della realtà di ) sua vita... e se alla storica verità di questi enti prini cipali debbono anco gli altri tutti della mistica selva sessere di egual maniera per istorica verità rispondenti; egli è chiaro e indubitabile che l'antica sposizione morale... è da riputarsi falsa ».

71. L'argomentare del sig. Picci par che supponga certo e indubitato proprio quel punto, sopra il quale si versa la quistione, cioè che Dante abbia fatto fon-

damento al Concetto della Divina Commedia or nel senso della lettera, or nel senso dell'allegoria, ma certo fondamento sustanziale, non pure una qualunque storica verità della sua vita, ma in particolare quella che riguarda le circostanze del suo esilio.

E fingiamo di fatto che si dubiti se Dante abbia voluto fare soggetto dell'Allegoria fondamentale del I Canto la verità storica del suo esilio. In questo caso ammettendo ancora i tre canoni del Picci, non ne viene la sua illazione. Perocchè i comentatori morali, per esempio, vi potrebbero vedere rappresentata la storia de'traviamenti del Poeta, il Borghi quella del Priorato, ed altri altra. Vero è che il sig. Picci si sforza di provare, che la vita dell'Alighieri non dà nessun fondamento di giudicarlo di alcun vizio in qualche tempo maculato; ma quello è un altro argomento: e noi gli risponderemo altrove a miglior agio.

Fingiamo in secondo luogo, che non si ponga come certo, che il Concetto della Divina Commedia poggi sopra una storica verità, qual che si voglia, della vita del Poeta; ma possa in quella vece riferirsi al genere di verità morali, teologiche, e che so io, benchè col riguardo a qualche fatto storico-morale della vita di lui: in un tal caso le parole di Dante, sì quelle che abbiamo lette nell'epistola a Cane, sì le altre, a cui si appiglia, del Convito, non gli renderebbero mai, per violenza che usasse, quel senso ch'ei stabilisce nei tre canoni.

71.Ed è tutt'altro veramente quel che dice l'Alighieri da ciò che il critico illustre gli vorrebbe far dire. L'Alighieri ha posto che il fondamento di ogni altro senso vuol essere il letterale, che sempre dee andare innanzi, siccome quello nella cui sentenza gli altri sono inchiusi. e senza lo quale sarebbe impossibile intendere agli altri. Niuna cosa più ragionevole di questa. Ma dachè nell'epistola a Cane parlando de' sensi allegorici usa l'espressione « cum sint a litterali, sive historiali » diversi »; il sig. Picci fa un bel gioco: ed unendo l'uno e l'altro testimonio, deduce che per sentenza di Dante quello che deve cercarsi prima di ogni altro è il senso letterale, che pur dicesi storico. Nella quale ultima frase sta l'agguato, e non vi pare. Di fatto chi non crederebbe che l'inciso, che pur dicesi storico fosse una innocente traduzione del sive historiali del testo? Ma si vegga differenza somma. Per Dante il senso letterale è quello che vien presentato dalla nuda lettera, qui habetur per literam: e siccome la nuda lettera può narrare una storia, ovvero una finzione, nel primo caso è storico, nel secondo è favoloso. Però quando ei toglie l'esempio dal salmo In exitu. dove si racconta letteralmente una storia, scambia il senso letterale collo storico; per il contrario nel Convito, deve piglia l'esempio dalle finzioni de'poeti, scambia il senso letterale col favoloso, e dice che il senso allegorico è quello che si nasconde sotto il manto delle favole, o altrimenti una verità ascosa sotto bella menzogna. Dalle quali sentenze ci fa intendere chiaramente che al discorso è indifferente che le cose narrate per la lettera contengano una storia, ovvero una favola, purchè l'una o l'altra che sia possa essere convenientemente adoperata per adombrare una verità. Per opposto il Picci argomenta così. Dante ci fa sapere che il senso letterale si dee cercare per primo: ma egli dice pur storico il senso letterale. Adunque il senso storico, che è quanto dire la storica verità si deve prima di ogni altra cosa stabilire. Fermata con tal equivoco la necessità della storica verità segue oltre vittoriosamente ad inferire che se questa non si trovasse nella significazione letterale, allora è da cercarla nell'allegoria: discopertala quivi non è da muovere innanzi, se non fosse incidentemente per qualche applicazione a' luoghi opportuni o di senso morale, o di anagogico.

Questo è l'artifizio del sig. Picci per darci ad intendere che l'allegoria della Divina Commedia si vuole spiegare colla storia della vita di Dante, e con quella precisamente che si attiene al suo esilio, ed alle circostanze che l'accompagnarono. Nel quale modo se noi ammiriamo ingegno e destrezza, non così vi troviamo verità. Teniamci piuttosto ai pensieri di Dante, i quali sono espressi con tanta chiarezza, che per poterli tirare ad altro intendimento è prima necessario intorbidarli. Del rimanente le norme segnate da lui non sopo di sua invenzione, ma canoni dell'uso, e fondate buona parte sui modi d'interpretare le divine Scritture : e non è bisogno ch'io dica, che non è stato giammai fondamento della interpretazione scritturale una storica verità da trovarsi ad ogni patto o nel senso letterale, o nell'allegorico.

## CAPITOLO VI.

- A fleggetto della Divina Commedia ed il fine di essa stabiliti da Dante — Dal soggetto e dal fine si deduco il Concetto generale dell'Opera.
- 72. c His visis (prosegue il testo), manifestum est, quod duplex oportet esse subiectum, circa quod currant alterni sensus. Et ideo videndum est de subiecto huius operis, prout ad litteram accipitur; deinde de subiecto, prout allegorice sententiatur. Est ergo subiectum totius operis, litteraliter tantum accepti, Status animarum post mortem simpliciter sumptus. Nam de illo, et circa illum totius operis versatur processus. Si vero accipiatur opus allegorice, subiectum est Homo, prout merendo, aut demerendo per arbitrii libertatem lustitiae praemianti, aut punienti obnoxius est.

E qui per primo impariamo, che le tre parti della Divina Commedia descriventi lo stato delle anime do-

2 Le quali cose manifestano dover essere doppio il soggetto, su cui gli alterni sensi discorrono. E perciò è da vedere del soggetto di quest'opera considerata nella lettera; quindi del soggetto di essa n'iguardo alla sentenza allegorica. Il soggetto adunque di tutta l'opera secondo la sola lettera, si è lo stato delle anime dopo la morte preso semplicemente: perocchè di quello e intorno quello l processo dell'opera intende. Ma ove questa prendasi nell'allegoia, il soggetto n'è l'uomo in quanto per la libertà dell' arbitrio neritando, o demeritando va incontro alla Giustizia per prensio o pena.

po morte hanno un senso letterale proprio; perciocche non solo possono essere ordinate a significare una verità di specie diversa, ma nelle cose medesime che letteralmente dimostrano è tanta verità e di tal fatta, che potrebbe anche sola costituire il soggetto della narrazione poetica. La quale cosa jo non so se tutti confessano: devono almeno dinegarla coloro che fanno l'Inferno il Purgatorio ed il Paradiso di Dante un tipo, e niente più del mondo morale, poggiati a questo argomento, che parecchie finzioni dantesche sono di tal natura, che a volerle intendere nel valore del proprio significato sarebbe un'onta alla pietà del Poeta, Secondo il quale discorso devono inferire che la Divina Commedia vuol essere intesa solamente in ordine al vero morale o politico, nè abbia nella significazione della lettera niuno scopo immediato. Negano adunque, se non con espresse parole, certo con equivalenti, il senso letterale proprio delle tre Cantiche, o almeno lo spogliano della verità, ed importanza sua propria.

73. Il primo a condurre co' suoi principii a cotesta conseguenza fu il Biagioli, il quale non altrimenti che se avesse ritrovata l'elitropia, o la pietra filosofica, non è a dire che gran vampo ne meni, chiamando cortesemente improvidi ed ignorantigli altri tutti, e sè il fortunato ed il saggio, che ha finalmente scoperto il principio per districare tutt'i nodi del divino Poema. « Adunque » scaltrito (così egli) dalle parole che Dante del suo poema parlando, dice a Can Grande: Poeta agit de Infer» no isto, in quo peregrinando ut viatores, mereri et

» demereri possumus 1, posi per fondamento e principio del mio lavoro, che in noi e intorno a noi s'avevano sa ricercare le cose e le ragioni e cagion loro, unico mezzo preservativo dei tanti errori, nei quali erano ngli altri inavvedutamente caduti, ingolfandosi e agpgirandosi nel tenebroso labirinto delle allegoriche il-» lusioni.... E giovimi d'esempio e dimostrazione di y questo che io dico, il secondo Canto dell'Inferno, doye l'erronea allusione del primo spositore diventata » è un oracolo per quelli venuti poi; e pur quel Canto » è proprio la chiave che sgroppa mille nodi, ed è la porta per la quale solo nel sacro asilo della verità si può entrare. E vegga da sè il lettore in quel luo-» go quali chimere si rappresentano dagli altri nela la gentil Donna, in Lucia ecc., per aver cercato nel nondo di la quello che in noi medesimi era da rin-» venirsi. Io spero far ivi accorti i meno scorti 2».

E noi senza più andiamo a ritrovarlo al luogo dove ci aspetta per farci de' suoi lumi benignamente lar-

z Le parole che il Biagioli crede del testo della lettera, sono del postillatore del codice magliebechiano, come nota il Witte. Del rimanente, a volerle dirittamente intendere, altro non ci dicono da quello che Dante stesso e tutti gl'interpreti antichi ne fan sapere, che la Divina Commedia oltre al senso letterale, ch'è la esposizione da' premii, e delle pene dell'altra vita, contiene l'allegorico, di cui è soggetto l'uomo nella vita presente, la quale pe' mali morali che l'affliggono, può inferno meritamente appellarsi. Se il postillatore avesse voluto dir altro, poichè sarebbe in contradizione colla sentenza di Dante, che fra poco esamineremo, merita da noi la stessa fede che il Biagioli.

<sup>\*</sup> Nella Prefazione ai Comenti.

ghezza. Quivi ribadito per prima il gran vero scoperto nella epistola a Cane che l'inferno, di cui parla il Poeta si è questo mondo che abitiamo viene ai versi 94-108 che dice il luogo più difficile, e sin ora meno inteso della Divina Commedia, e ci ammaestra: Che in noi vi ha due parti, l'appetito, e la ragione. Se questa è dall'altro soggiogata, geme, s'attrista, e ricorre alla verità. Ma la verità non si acquista se non per la filosofia, e però a lei la verità indirige le sue preghiere. Adunque questa si mette in azione; e perchè si divide nella scienza delle cose divine, e nella scienza delle cose umane; la primiera, a cui la verità ha porte sue suppliche, si rivolge all'altra. Di che conchiude, la Gentil donna del cielo è la ragione, Lucia è la verità, Beatrice è la Teologia, e Virgilio è la scienza delle umane cose. Questa è la somma del suo non breve discorso al celebre luogo del secondo canto dell'Inferno. Per rispetto al fine del viaggio ci avea già fatto sapere al primo canto, che il Poeta visiterà l'inferno, perciocche l'uomo non può arrivare alla verità, se prima non con conosca l'errore : e dipoi visiterà il Purgatorio , per farci intendere che, dopo aver conosciuto l'errore per gli effetti suoi, dee l'uomo dispogliarsene affatto, onde libero e mondo alzar si possa alla verità 2. Donde possiamo ultimamente conchiudere, che il fine adeguato del gran viaggio, conforme la spiegazione di lui, è di venire nella conoscenza del vero.

x V. not. al v. 91 del I. c. A te convien tenere altro viaggio,

<sup>2</sup> V. not. al v. 118 del I. c.

74. Da'quali peregrini ritrovati di due cose siamo veramente scaltriti: l'una è, che il sig. Biagioli sembra che nieghi la verità e l'importanza del senso letterale della Divina Commedia, quasi che le cose che vi sono narrate e come vi sono narrate nessun altro intendimento abbiano da quello in fuori del significato allegorico 1. L'altra, che a suo parere cotesto significato allegorico comprende i mezzi onde disceverare gli errori, e venire in possesso della verità. Per rispetto alla prima risponderò colle parole del ch. Torricelli: « Chi descrive un inferno nelle viscere della terra, il cui re è Lucifero, ed in cui ha eterna pe-» na chi gravemente peccò d'incontinenza, d'ignoran-» za, o di malizia, e morì nel peccato; un Purgatorio ) in recondita parte della terra, ove l'anime purgano » la pena delle colpe lor perdonate, e ricevono molto » sollievo dalle orazioni de' fedeli, e dalle indulgenza

\* Se la intenzione del Biagioli non era questa, che avrebbe scoperto nel luogo supposto della lettera a Cane, di più che non avessero detto gli altri comentatori? La differenza dunque pare debba essere in ciò, che dove quegli ammettono uno vero nel senso letterale: il Biagioli lo vede solo nell'allegorico. E mel conferma la nota al I del Purgatorio v. 31, sul proposito di Catone. Poiche dopo avere giustificato alla meglio il Poeta, che mette quel gentile fra salvati, così soggiugne: «Questo sia detto per chi vuole, siccome il » Venturi, ed altri curiosi, entrar ne' misteri, ai quali Dante stes» » so forse non pensava. Io per me, insegnandomi Dante (abbia» mo veduto qual Dante) che l'inferno che descrive si è questa » ervonea vita, e quindi arguendo che pur tale sia il misterioso » suo Purgatorio, penso che faccia Catone simbolo di quella vera » e sola libertà, la quale in dispogliarci di ogni vizio, e soggio» gar le passioni virtuosamente s'acquista ».

della Chiesa; un Paradiso nell'Empireo, ove hanno
gloria le anime sante, sopra loro gli Angeli, e sopra
gli Angeli la Vergine, a' quali tutti la visione di Dio
dà la somma delle beatitudini, certamente descrive
l'Inferno, il Purgatorio e il Paradiso de' Cristiani: se
vì pone qualche anima che non vi dovrebbe aver
luogo, ciò gli si dovrà imputare ad errore, ma non
per ciò diventeranno immaginarii i tre Regni ecc.

Hanno adunque le tre Cantiche un senso letterale proprio, che è dire, non solo della finzione in quanto è figura di un altro senso, ma della finzione per sè in quanto ci rappresenta una verità di altissima rilevanza, com'è il dogma cattolico della retribuzione de' premii e delle pene.

75. Quanto all'altra maravigliosa scoperta del Biagioli, che il Poema si versi sopra lo sceveramento dell'errore, e l'acquisto della verità, se intende per errore il peccato, e per verità la grazia santificante non ha detto niente più, nè meglio de' comentatori che vitupera. Se poi riduce l'errore e la verità a concetti puramente mentali, conditi al più di un po' di pratica di virtù naturali (che è quello che ci rileva il suo contesto), il suo merito è questo, che il primo ha dispogliato la Idea generatrice della Divina Commedia di ogni principio soprumano. Ma fortuna che anco i meno scorti si possono avvedere della infelice pruova; poichè oltre alla bravura delle asserzioni magistrali non vi ritrovano argomento che valga: ed i luoghi del Convito segnatamente, de' quali più che di altro si applau-

Fm. Torricelli Comento al I. Canto. Napoli 1855, pag. 30.

de, così li fanno convinti di ciò chè afferma, come si potrebbero persuadere che due persone si confondono in un essere istesso perciò che amendue, pognamo, sieno appellate gentili.

76. Ora vediamo se con ciò che l'autore ci ha manifestato della doppia significazione dell'opera sua, e con quello che soggiugne del fine di essa ci fia dato di chiarire con nitidezza il Concetto di cui la volle informata. Ci avea già detto che il soggetto del Poema preso allegoricamente è l'uomo in quanto per la libertà dell'arbitrio, meritando o demeritando, è sottoposto alla giustizia per premio o pena. Per rispetto al fine, così brevemente sentenzia: « Finis Totius, et Partis esse posset multiplex. Sed omissa subtili investigatione, dicendum est breviter, quod finis totius et partis est, removere viventes in hac vita de statu miseriae, et perducere ad statum felicitatis .».

Poste le quali cose io affermo che nella intenzione dell'autore il Concetto del Poema è di descrivere i premii ed i gastighi dell'altra vita per questo, che dimostrino all'uomo ancor viatore la virtù ed il vizio, sicchè facendo opera di purgarsi del vizio si rimuova dallo stato di miseria, e praticando la virtù s'indirizzi alla felicità. E quanto alla descrizione de'premii e delle pene non vi ha dubbio, essendo che in questo si versa

<sup>\*</sup> Il fine del Tutto e della Parte può essere moltiplice, vale dire prossimo e remoto. Ma omesse le sottili ricerche, dirò in breve, che il fine del Tutto e della Parte è di rimuovere dallo stato di miseria quelli che della presente vita vivono, e condurli allo stato di felicità.

tutta quanta è la orditura della Divina Commedia e la sua significazione letterale. Per ciò che riguarda la relazione all'uomo viatore nel modo che abbiamo detto, essa non è men certa; perocchè se nel senso allegorico il soggetto è l'uomo che merita, o demerita; e quindi la esposizione letterale de' premii e delle pene dell'altra vita si debbe distendere a significare allegoricamente intorno a tale soggetto, non altra può essere cotesta significazione che la bellezza della virtù, e la disformità del vizio rivelate dalla grandezza de' premii e dalla atrocità delle pene. Il 'quale senso si fa eziandio più chiaro, se si considera il soggetto per rispetto al fine del Tutto. Conciossiaché Dante così compone insieme il senso letterale, il senso allegorico, ed il fine del Poema, che il senso letterale della descrizione de' premii e delle pene, debba generare il senso allegorico, di cui soggetto sia l'uomo in quanto colle sue libere azioni può meritare o demeritare; ed il senso allegorico determini il fine della riordinazione dell'uomo stesso, in quanto si ritolga dallo stato di miseria, e s'indirizzi alla felicità. Ora per qual maniera la nuda esposizione de' premii, e delle pene dell'altra vita può produrre un senso di questa forma, ed a così fatto fine addirizzare? A niuno può fallire la risposta; che cioè i premii e le pene per ciò stesso che sono retribuiti dalla infallibile Giustizia di Dio alle libere azioni degli uomini, ne manifestano la qualità diversa di virtù o di vizio che rinchiudono, sicchè l'uomo facendo senno procacci di purgarsi dalla tristizia dell'uno, ed operare secondo le diritte norme dell'altra. Pur questo, se ben

si mira, per sè non basta; che altrimenti dovremmo dire allegorico qualunque discorso sopra il medesimo argomento per ciò solo, che avesse virtu di commuovere in guisa da partorire un tal frutto. Come adunque lo sarà il Poema di Dante? Egli è perchè la esposizione de' premii e delle pene vi si fa colla finzione di un viaggio; e la medesima finzione del viaggio nell'atto di esporre nel valore della lettera i premii e le pene dell'altra vita, è segno del buon effetto testè indicato, che intanto si compie nel Poeta viaggiatore.

77. Dichiarata la idea generale della Divina Commedia, così come lo stesso autore ci fa intendere di averla concepita, aggiugniamo una breve considerazione a meglio discoprire il suo pensiero. Abbiamo veduto com'egli pone che il suo Concetto è tutto morale: ma è per ventura di quella specie di moralità, onde lo vorrebbono animato i moderni comentatori? La virtù ed il vizio nelle spiegazioni, che ci fanno essi del Concetto del Poema, non trascendono le ragioni naturali, si perchè ce li rappresentano compresi nelle definizioni filosofiche, enella tenuta delle azioni naturali, sì perchè negli effetti li riguardano, l'una come cagione di una felicità temporale, l'altro come cagione di miseria nell'ordine stesso di natura. Ma dalle parole di Dante rileviamo che suggetto del Poema sono la virtù ed il vizio, che corrispondono ai premii ed alle pene dell'altra vita; cioè quella virtù che fa venire in possesso dell'eterna beatitudine, la sustanza di cui è la visione intuitiva di Dio, e quel vizio che ne mena lontano ne' supplizii sempiterni dell'inferno. La virtù adunque, qual'ei la

considera, è tutta soprannaturale, come quella la cognizione di cui è ingenerata dalla Fede, ed inchiude praticamente le condizioni necessarie per condurre al termine di felicità soprumana: ed il vizio per necessario conseguente non acchiude una morale deformità senza più, ma quella che è privazione della soprannaturale ordinazione, che è dire la deformità del peccato inteso teologicamente.

78.Ci rimane di spiegare perchè si dica che soggetto dell'Opera nel senso allegorico ed intendimento finale sia l'Uomo, dove in tutto il Poema protagonista è un solo individuo, lo stesso Dante. Una tale universalità di significazione danno altresì all'allegoria quasi tutti con espliciti sensi gli antichi spositori, Pietro di Dante, l'Anonimo (n. 21), Iacopo della Lana, Benvenuto da Imola 2, il Boccaccio, l'autore delle Chiose sopra Dante, Filippo Villani3, Buti ed altri. Ma non perquesto si dev'escludere dalla significazione allegorica il protagonista: anzi per ciò solo può avverarsi quel senso universale, perchè ha forma concreta in un uomo particolare. In somma come dicevano gli antichi, Dante si pone in figura dell'Uomo, e quello che vuole s'intenda di sè nel significato allegorico, vuole che ancora s'intenda di qualunque altro nelle circostanze, nelle quali rappresenta se stesso. Con questa dichiarazione si viene agevolmente a comprendere quel che volle significare Ja-

y Vedi il proemio del Comento nella edizione citata di Vindetino da Spira.

<sup>2</sup> Vedi il Comento latino, che è vera opera di Benvenuto.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ved. le chios. lat. di Fil. Villani ultimamente scoperte.

copo di Dante, o altri che sia degli antichi comentatori, quando non già per distruggere il senso letterale delle tre Cantiche, ma sì per istabilire il valore allegorico di esse, come dichiara espressamente, dice che consiglio dell'autore è, di mostrare figuratamente le tre maniere di essere dell'umana generazione; che però nell'Inferno considera il vizio, nel Purgatorio il passaggio dal vizio alla virtù, e finalmente nel Paradiso la perfezione della virtù. Co' quali sentimenti si raffrontano a capello le parole del postillatore magliabechiano, che fu innocente occasione alle millanterie del Biagioli.

79. Ma poiché cotesta estensione che ha il senso allegorico è di gran rilevanza per la vera intelligenza del Concetto principale della Divina Commedia, niuno creda che in tanto vi sia in quanto ha voluto Dante che ci fosse. Anzi se Dante non ne avesse fatto parola, e con Dante ne avessero taciuto gli altri comentatori, ve la dovremmo nè più nè meno riconoscere di fatto in virtù de' principii generali su cui poggia la Poesia. Conciossiachè in questo massimamente si distingue il vero poetico dal vero storico, che lo scrittore della storia considera le cose nella loro verità di fatto, e così le narra; il poeta per contrario poco curando se realmente sieno state o sieno, le considera soltanto nella loro ragione ideale. Ora i tipi delle cose secondo le qualità specifiche delle loro nature sono idee universali, e le rappresentanze delle cose conforme hanno esistenza reale sono idee particolari: quindi è che la

Poesia cerca le idee universali, la Storia le particolari. Nel quale proposito molto profondamente nota Aristotele che più filosofica è la Poesia, e più accuratezza richiede, che non la Storia, dandone la ragione, dachè la Poesia espone più le cose universali,

E Se di questo si vuole la ragione, dobbiamo cercarla nella natura della Poesia, la quale perchè posta nel Bello, non può contentarsi di rappresentare le cose come sono in sè, mescolate d'imperfezioni senza numero; ma di tutte le qualità che convengono alla cosa secondo la sua ragione specifica si dee formare una immagine di perfezione, che poi verrà nella narrazione attuando. Per opposto la storia che non ha il fine di presentare il bello ideale delle cose, ma si di far conoscere la loro realtà, è obbligato di produrle così, come furono o sono. Consideriamo cotesta teorica nel fatto stesso della creazione poetica, che ci parrà più chiara, ed evidente. Voglia, per cagione di esempio, il poeta rappresentare un personaggio valoroso. Egli esamina le qualità si di animo e si di corpo le quali concorrono nei diversi gradi, e colle diverse temperanze a formare i caratteri specifici di valore; e se non gli falla la virtù dell'arte sua sceglierà quel tipo di valore, che nelle circostanze del suo poema è l'ottimo, e nondimeno può avere nella realtà tante applicazioni, più o meno perfette, quanti sono i personaggi a' quali in simili circostanze si possa dare il titolo di valorosi. Lo stesso si dica di ogni altra cosa ch'è materia, e soggetto di poesia. Tuttavolta perchè il poeta dee parlare alla fantasia, e nella fantasia a tutt'i sensi, egli è obbligato di vestire que' tipi di forme sensibili, sicchè producano letti una impressione simile a quella che si avrebbe coll'immediato esperimento de' sensi. Eccolo dunque in opera di cercare le forme particolari, di tal che per esse individuate le astratte idee, si abbia per una parte il racconto di cose più perfette che non darebbe la storia, e per l'altra lo svolgimento delle ragioni universali per un modo più dilettevole, che non è ne' filosofi.

chele particolari, e la Storia le sole cose particolari 1.

80. Questo ragionamento vale per qualunque forma di poesia, ma segnatamente per la rappresentativa, e narrativa, e più ancora se queste abbiano un valore allegorico. Conciossiachè que' generi che si contengono nella rappresentanza, o nella narrazione hanno obietto più largo, sono materiati delle azioni più grandi, o più caratteristiche degli uomini, e nel genere loro son più perfetti. E meglio, io diceva, se oltre a questo i poemi contenessero allegorie: perocchè l'allegoria, essendo per sè intesa ad ammaestrare tutti, deve comprendere verità più universali, e più ampiamente applicabili. Ora il Poema di Dante ha insieme tutte coteste qualità, di essere narrativo, perchè narrativa è la forma, di essere rappresentativo, perchè apre come un ampio teatro del mondo invisibile, di essere finalmente allegorico, perchè il Concetto è compreso in un'allegoria, ed è allegoricamente svolto e condotto al suo termine: ha dunque tutte le ragioni per avere la massima universalità poetica. Ma Dante stesso ivi è soggetto immediato e protagonista, e intorno a lui si versa il Concetto, e in lui ha compimento: se dunque il Concetto per le ragioni dette è universale, Dante non può rappresentare un semplice individuo; ma uopo è che in sè solo rappresenti tutti coloro a' quali sipuò estendere quel Concetto, cioè remotamente l'uomo, prossimamente l'uomo nelle

ΣΦιλοσοφάτερον, και σπουδαιότερον ποι ησις ίστορίας έστιν η μεν τὰ γωρ ποιησις μάλλον καθόλου, ή δὲ ἱστορία τὰ καθ ἔκαστον λέγω. Vedi Muratori della Perfet. Poes. lib. I, cap. X. Metastasio Estratto della Poetic. di Aristot. cap. IX.

condizioni di quei tempi. Ed ecco perchè Dante ha detto che il soggetto dell'opera è l'Uomo; perchè lo hanno ripetuto i primi comentatori, e dovremmo tenerlo noi, ancorchè nè quegli, nè questi lo avessero esplicitamente affermato.

81. Or qui mi sia lecito, innanzi di chiudere il presente capitolo, di ritornare per poco a que' comentatori, che per un verso, o per un altro vogliono la Divina Commedia ordinare ad un fine politico, sia che in questo unicamente conchiudano il Concetto del Poema, sia che a questo facciano servire come strumento e mezzo i principii e documenti della morale filosofia. Non sanno essi persuadersi, che Dante filosofo ed uomo di stato, egli che in tutte le opere sue si mostra si caldo delle sue politiche idee, che ne facea il desiderio perenne della sua vita, massimamente da che fu esule, messosi alla pruova di comporre un poema di lunga lena, e proprio nei tempi che più gli bollivano nella mente que' pensieri, non avesse inteso a farne il soggetto della sua opera maggiore. Con questo principio ricercando i varii scritti di lui ne fanno teoriche, ne deducono conseguenze, che sono ipso facto le più vere spiegazioni, segnatamente del primo canto. Per fermo io non niego che sia gran sussidio alla intelligenza di un autore lo studio che si ponga nelle diverse opere di lui : perocchè come nel tempo della vita ognuno nei casi ordinarii serba costantemente quell' abito di operare che per atti replicati si ha indotto; così gli scritti che sono la espressione dell'animo, sogliono rivelare il tenore abituale de' pensieri. Ma questo, se io non erro, importa solo che le altre opere di Dante possono agevolare la intelligenza de' luoghi particolari della Divina Commedia, non già che debbano essere per sè la chiave per aprirne il Concetto primo e generale. Conciossiachè per quanto vi sia, o vi possa essere simiglianza di pensieri peculiari in tutte le opere di uno scrittore, altrettanto è certo che con questa simiglianza di pensieri può stare la diversità del soggetto di ciascuna opera in sè. Del rimanente, se Dante vagheggiava una sua politica idea, non per ciò ei credeva che fossero nella Politica i destini dell'uomo circoscritti. I principii ed i sentimenti religiosi avevano nella mente, e nel cuore di quel magnanimo una importanza, ed una efficacia un po' maggiore, che i beni di ordine inferiore; nè dovea punto ignorare che se la religione veramente giugne ad insignorirsi delle menti e de' cuori degli uomini, produce ancora politicamente non lievi avvantaggi, e mancando ogni altra cosa è tanto bene, che basta essa sola, non pure a far tranquilli, ma felici i popoli,

82.Mettiamo dunque che Dante fosse convinto di questo vero: e chi vorrebbe contenderlo? mettiamo almeno che la qualità dei tempi gli promettesse per questa via una maggiore commendazione di stima: e chi oserebbe negarlo, considerando l'indole della poesia narrativa di quei secoli? Mettiamo finalmente che ei dovesse pur sapere, che la Religione avria potuto più soavemente raddrizzare le disviate comunanze civili: e più non parrà strano che sebbene vagheggiasse anche molto il bene politico com'ei lo concepiva, tuttavolta nol facesse soggetto adeguato della Divina Comme-

dia, contento a dargli campo nella idea del Poema sotto la influenza ed il governo del Concetto religioso.

83. Ma più manifesta ci si rende la vanità dell'argomento de' novelli critici per una nuova ragione che ci suggerisce la epistola di dedicazione allo Scaligero. Imperciocchè se veramente la Politica era in cima di tutt'i pensieri di Dante; se perciò di una politica idea dovè per una quasi necessità informare la sua opera maggiore, ond'è che nella lettera di cui trattiamo venuto a stabilire il soggetto di essa, tutt'altro che politico ce lo discopre, sia nell'essere sia nel fine? Vorremo dire che abbia cercato di coprire il suo verace intendimento? Ma in questo caso perchè falsarlo con tanta ipocrisia? Non potea dissimulare questo punto? E pognamo che avesse avuto giusta cagione di tenerlo nascoso al volgo, qual motivo non del tutto assurdo si può assegnare perchè a questo si consigliasse scrivendo privatamente ad un amico? Ed anzi se veramente il Concetto del Poema era di senso politico, a quell'amico dovea per ogni modo manifestarlo, siccome a tale che conveniva mirabilmente con lui ne' principii politici, aveva gran potenza, era più che altri nella vittoria della causa comune interessato: e la dichiarazione del Concetto del Poema in conformità dei suoi pensamenti sarebbegli per avventura uno stimolo a proseguire la impresa. Se a malgrado di tutto ciò Dante non fe' parola nella spiegazione del soggetto di nessun politico intendimento, è segno che il Concetto dell'opera non l'inchiudeva formalmente.

## CAPITOLO VII.

Si dimostra il senso allegorico del Poema in genero, e di ciascheduna delle tre Cantiche in particolare nel presente capitolo si stabilisce quel dell'Inferno.

84.Se non volessimo procedere innanzi contenti a rimanerci ne' termini delle cose ragionate, basterebbero queste sole a darci del Concetto del divino Poema una sufficiente contezza. E già non è poco che noi possiamo con qualche franchezza pronunziare che le ultime spiegazioni per le quali si è voluto dare alla Divina Commedia una idea opposta nella sustanza a quella, che vi ebbero riconosciuta gli antichi, sono di tal natura che non si potrebbero con buona ragione, o senza incorrere in qualche assurdo, accettare. Per il contrario è tanto fondamento di certezza nella opinione de' primi comentatori, che se pure mancasse la evidenza delle intrinseche pruove, dovrebbe sembrarci vera per lo argomento di autorità, che sta tutto per essa. Finalmente ciò che abbiamo udito definire dallo stesso autore intorno il soggetto ed il fine dell'opera, almeno in genere, basta per sè a chiarirne la idea, ed eziandio ci assicura della verità delle spiegazioni più particolari, che ne sono le necessarie applicazioni. Nondimeno noi vorremo vedere le cose co'nostri occhi: e però, quasi nè gli antichi nè Dante ci avessero detto nulla dell'intendimento sustanziale di questa mirifica Poesia, esaminiamo per noi medesimi le ragioni; e facciamo di dare la sentenza con cognizione immediata di causa.

85. Sono due le maggiori, e come a dire sustanziali Allegorie della Divina Commedia congiunte si veramente per intima connessione tra loro, ma pur distinte; l'una che ne forma il principio, l'altra che risulta dalle parti precipue, l'una che stabilisce il fine intrinseco del Poema, l'altra che pone in atto i mezzi per aggiugnerlo, ed amendue congegnate insieme per attuare il Concetto dell'Opera.L'ordine naturale esigerebbe che cominciassimo dalla prima. Ma questa via più difficilmente ci condurrebbe a buon termine, tanta è la nebbia che vi hanno addensata sopra, coloro che avevano tutta la buona intenzione di chiarirla. Toglieremo il buon esempio da Dante, che non potuto valicare il diritto sentiero dalla valle al colle, intraprese quell'altro viaggio più lungo sì certamente, ma d'infallibile riuscita, dell' Inferno, del Purgatorio, e del Paradiso. E noi faremo altrettanto; sebbene non ci sarà mestieri di andar visitando le singole abitazioni delle anime, ma ci sarà tutto il bisogno uno sguardo generale che daremo a que' regni del mondo invisibile. Vo'dire fuori metafora che mezzo di metterci per una via sicurissima e facile di scoprire il Concetto della Divina Commedia è questo, di fermare innanzi tratto il significato allegorico di tutta l'Opera insieme, e di ciascheduna delle tre parti di essa, e quinci dedurre il significato allegorico del Proemio. E senza più diamo cominciamento.

S6. È certo non solo per le parole di Dante a Cane della Scala, ma per la cosa in sè, che il senso letterale dell'Inferno del Purgatorio e del Paradiso è quello che primo si appresenta per la lettura dell'opera, cioè lo stato delle anime appresso la morte. Pur vi è un senso allegorico, e Dante ci ha detto quale. Ma perchè i nostri comentatori non vogliono stare alla sua parola, vediamo se debbano stare alla ragione.

Avvegnachè il Poema di Dante sia descrizione delle diverse ragioni di premii e di pene dalla giustizia di Dio retribuite alle anime dopo la morte ( la quale descrizione fa egli fingendo un suo viaggio per l'Inferno, pel Purgatorio, e pel Paradiso), nulladimeno nè questo viaggio, nè questa descrizione costituiscono il suo fine adeguato. Egli, se ci ricorda, fu indotto da ·Virgilio ad entrare per questo cammino a fine di liberarsi dalla selva, in cui era in sul mal punto di precipitare di bel nuovo, impedendo le triste fiere il passo, e ricacciandolo a poco a poco nella valle. Donde io deduco per primo: che il senso della lettera la qual'espone lo stato delle anime non è tutto nel. Poema di Dante: vi è un fine intrinseco all'opera, perchè fine del protagonista, che è Dante stesso, a cui quel viaggio è indiritto come mezzo proporzionato. Secondo: che questo fine adombrato com'è sotto figure (la liberazione dalla selva, la liberazione dalle fiere) viene a dare per se un colore figurato al Poema, il quale poiche ha già un senso letterale, avrà di soprappiù un senso allegorico. Terzo finalmente: che il senso allegorico si debbe in questo versare, che il Poema figuri un mezzo rispetto ad un fine. Or se noi avremo dimostrato il valore di questo mezzo nell'intendimento di Dante, avremo dimostrato il senso allegorico del Poema.

87. E vaglia la verità. Che è mai egli un viaggio finto per l'Inferno pel Purgatorio e pel Paradiso, altro che una viva contemplazione delle pene dell'Inferno e del Purgatorio, e de' gaudii del Paradiso? Adunque Dante che immagina quel viaggio altro non fa veramente, che una contemplazione di quelle pene e di que' gaudii. Ora l'effetto proprio di una contemplazione di tal sorte è l'orrore al vizio, e l'amore alla virtu, donde s'ingenera il desiderio efficace di purificare l'anima da ogni colpa che per ventura la deturpi, ed ornarla di belle virtù: di che, posto che Dante nell'imprendere quel viaggio ebbe intendimento ad un fine, qual possiamo immaginare che avesse in animo, se non quello a cui è mezzo proprio, e con intima connessione di causa con effetto, quel medesimo viaggio? E si noti che cotesto vincolo è di tal fatta, che benissimo poteva Dante avere tutto insieme ad un altro fine l'intesa: ma da questo e' non poteva per ogni guisa prescindere : perciocchè chi mette la causa, forza è che voglia l'effetto cui quella causa è di sua natura ordinata. Per opposto, messo che nel compiere il viaggio (ed è quanto dire come protagonista del Poema) si ebbe proposto un tal fine, non poteva intendere ad un altro, che a questo in qualunque maniera contrastasse, o non vi avesse una ragionevole relazione. Cotesto discorso regge stando alle ragioni delle cose. Ma le ragioni passavano pur così nel pensiero di Dante? Per buona ventura troviamo da lui medesimo espresso il fine intrinseco ed adeguato

del suo viaggio nel senso che noi diciamo, nè più nè meno. La rivelazione la fece a Giudice Nino, e per disgrazia di chi vorrebbe altrimenti, sceverata dalle ombre delle figure. Avvenutosi dunque là nella valle fiorita del Purgatorio in quel suo amicissimo, e fattisi a vicenda i più amorevoli saluti, Nino così dimanda:

Quant'è che tu venisti Appiè del monte per le lontan'acque ?

## E Dante:

Ah! dissi lui, per entro i luoghi tristi Venni stamane, e sono in *prima vita*, Ancorchè *l'altra si andando* acquisti '.

Per le quali parole siamo ammaestratiche il cammino corso per l'Inferno (i luoghi tristi), dende uscì quella stessa mattina, e la via per la quale si era messo e che aveva in animo di fornire, cioè il viaggio fatto, il viaggio che pur faceva, e quello che compirebbe, aveano per fine l'acquisto dell'altra vita. Ma che è l'altra vita la quale si andando si argomenta di guadagnare il Poeta viaggiatore? La frase non è ambigua, essendo uso comune della lingua, che qualora si ponga nel discorso altra vita in opposizione della vita presente, si debba intendere la vita dell'anima dopo morte: onde siamo soliti dire passare all'altra vita, o sempli-

Parg. VIII, 58.

cemente trapassare in significato di morire. Il perchè Dante volle far intendere all'amico che non era egli altrimenti defunto, ma pur quel viaggio gli valeva un merito per quella vita che alla morte seconderà, cioè per la eterna. Or come avrebbe il nostro peregrino mercè di quel cammino guadagnato la vita eterna? per questa maniera solamente, che l'ordinasse a rimuovere gli ostacoli che per ventura fossero in lui all'asseguimento del fine beato, ed indurre le disposizioni necessarie o convenienti per poterlo raggiugnere. Per-Lanto se l'intima ragione di un viaggio finto per l'Inferno pel Purgatorio e pel Paradiso vuol essere di sua natura inteso al buon effetto di purificare l'anima dalle sue macchie, abbellirla di virtù, e disporla così all'aequisto dell'ultimo fine; se questo pur veggiamo che Dante di fatto si propose come protogonista del Poema, qual dubbio rimane intorno al fine intrinseco del Poema stesso? Stabilite le quali cose facciamo di scoprire il fine, l'uopo ed il valore allegorico di ciascuna delle tre parti, nelle quali è divisa la divina Commedia.

## Il significato allegorico dell'Inferno.

88. E cominciando dalla Cantica dell'Inferno, chi può dubitare dopo le cose ragionate che Dante non intenda di significare colla visita di quel luogo di tormenti l'efficacissimo mezzo che la fede ci propone per acquistare odio al peccato, cioè l'attenta considerazione de'

supplizii eterni riserbati ai peccatori dopo la morte? Sono piene le divine scritture delle minacce di Dio contra il peccato, pieni ne sono i libri de'Padri, e la voce degli uomini apostolici le fa risonare tuttodì agli orecchi de' fedeli ne' templi cristiani. Ma con quale intendimento? Certo di contristare salutevolmente a penitenza coll'apprensione del gastigo, sì che il peccatore fatto accorto del tristo frutto che coglierà del suo mal fare, lo rammendi con opere di penitenza, e si riduca sul diritto sentiero della virtù. Ond'è che ne' sagri ritiramenti le massime che più comunemente, e sempre innanzi le altre, si propongono alla considerazione de' fedeli, sono appunto le verità più terribili che la fede ci rivela. Il quale mezzo non è solamente conforme allo spirito del Cristianesimo: ma la Chiesa stessa radunata nel Concilio universale di Trenfo insegnò, che la conversione piglia per ordinario cominciamento da un pensiero di timore de' divini gastighi 1; e fulminò di scomunica la bestemmia di Lutero, che cotesto timore diœva ipocrisia, e novello peccato 2.

89. E che veramente il senso allegorico dell'Inferno di Dante sia questo che diciamo, oltre alla ragione del fine

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Disponuntur autem (adulti) ad ipsam iustitiam... dum peccatores se esse intelligentes, a divinae iustitiae timore, quo utiliter concutiuntur, ad considerandam Dei misericordiam se convertendo, in spem eriguntur etc. Conc. Trid. Sess. VI, cap. VI.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Si quis dixerit gehennae metum per quem ad misericordiam Dei de peccatis dolendo confugimus, vel a peccando abstinemus, peccatum esse, aut peccatores peiores facere, anathema sit. Sess. VI, can. VIII.

generale di tutto il Poema, egli cel fa sapere per bocca di Virgilio, il quale per ottenere da Chirone un centauro per guida così gli dice di Dante:

Ben è vivo, e si soletto Mostrargli mi convien la valle buia; Necessità il c'induce e non diletto 1.

La necessità di cui tocca è senza fallo la salute dell'anima, che solo per questo mezzo conseguirebbe il Poeta. Ed io potrei dimostrarlo coll'esame di più luoghi simili, dove con maggiore chiarezza è determinato il senso di una tale necessità; ma per ora mi contento ad argomentare di questa forma. È certo pel sentimento cattolico che dove Dio non operi per altra guisa men ordinaria, la considerazione delle pene dell'altra vita è mezzo necessario alla conversione. Per contrario qualunque altro fine avesse potuto Virgilio proporre a Dante nel corso per l'Inferno, niuno si può immaginare così fatto, da non venirne altrimenti a capo, che facendo quel cammino. Quando dunque ne fa sapere che Necessità non diletto indusse Dante in quel consiglio, se volle dare alla parola il suo valore, dovè intendere un fine per riguardo del quale soltanto può appellarsi necessario il viaggio, che ei faceva.

90. La stessa conseguenza ci deriva da un altro luogo pur dell'Inferno, dove il Poeta dichiara, benchè in metafora, il frutto che spera di raccorre da quella via.

<sup>1</sup> Inf. XII , 85.

Tre suoi concittadini <sup>1</sup> gli avevano addimandato chi egli fosse, che così vivo e sicuro si conducea per que' luoghi di miserie e di pianto. Ed il Poeta:

Di vostra terra sono, e sempre mai L'ovra di voi, e gli onorati nomi Con affezion ritrassi ed ascoltai. Lascio lo fele, e vo pe' dolci pomi Promessi a me per lo verace Duca; Ma fino al centro pria convien che tomi \*.

Il fele che lascia è certamente tutto ciò che di tristo e di rio si ritrova nell'inferno. Or che saranno i dolct pome? Qualche cosa di buono senza dubbio, e però di tal natura che non alligni nell'inferno, ma pur si debba cercare passando per l'inferno. Questo bene pertanto che non è nell'inferno, cioè ne' dannati; questo bene che altri si può procacciare non assaggiando, ma si contemplando i mali de' dannati, che altro può essere fuorchè l'orrore del peccato che menerebbe alla stessa miseria non corretto, ed il bene della conversione che sola può condurre al termine contrario di eterna felicità? Se questi non sono i dolci pomi che lo fele infernale non dà per sè, ma fa che uomo si possa per esso procacciare, io non saprei che altro intendere in lovo vece, che non fosse del tutto a sproposito.

La quale verità ci si rende ancor più chiara, se vo-

Inf. XVI, 31, segg.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cada, cioè discenda.

gliamo ricordare che la finzione poetica, stando ne' termini dell'arte, deve corrispondere alla realtà, ed è quanto dire che ciò che si finge dev'essere somigliante a quello che avverrebbe, se il fatto realmente accadesse. Ora una visione reale degli eterni supplizii opererebbe altro nell'anima da ciò che diciamo? Adunque se Dante finge un suo viaggio per l'inferno, se da questo viaggio benchè aspro, benchè molesto si promette i dolca pomi, qual cosa può avere in animo di significare salvo che il medesimo buon effetto, che sarebbe la conseguenza di una visione reale dell'Inferno?

91. Ed egli con espliciti sensi e per diretto ci ha manifestato alcuna volta un si gran bene, che tra le amarezze infernali si venia ricogliendo; come pur fa co' seguenti versi in sul punto di descrivere i tormenti dell'ottava cerchia di Malebolge:

Allor mi dolsi, e ora mi ridoglio,
Quando drizzo la mente a ciò ch'io vidi,
E più lo 'ngegno affreno, ch'io non soglio,
Perchè non corra, che virtù nol guidi;
Sì che se stella buona, o miglior cosa
M'ha dato il ben, ch'io stesso nol m'invidi.

Colle quali parole ci dà conoscere, com'egli a questa occasione compì le parti necessarie della virtù di penitenza. E cominciando da ciò che per ventura è più chiaro, per primo vi leggiamo espresso il proposto di

<sup>2</sup> Inf. XXVI, 19.

miglior vita, in quanto stabilisce di volere quinci appresso affrenare la sua mente e contenerla sotto il zoverno e la norma della virtù. La quale deliberazione fu nella sua specie universale, siccome universale fa il fine di non invidiarsi da se medesimo, e ritorcere in suo danno il bene dell'ingegno, che o influenza di buona stella, o miglior cosa gli avea largito. Imperciocchè come gli sciagurati di quella bolgia si erano abusati dell'intelletto in opere di fraudolenti consigli, così vedea che pur egli, che non lo avea sortito vulgare dalla natura, lo potrebbe rivolgere in argomento di male. Di che bisogna inferire, che il dolore, che avea detto innanzi (Allor mi dolsi, ed ora mi ridoglio) non fu semplice compassione del male di quegl'infelici, ma più propriamente un cruccio e rammarico per ciò che di reo gli dovea ricordare la coscienza rispetto all'uso dell'ingegno. Nè il nostro giudizio è temerario; comechè sappiamo per una parte che facilissima cosa è peccare in questa materia, o per vanagloria, o per altro che sia, e veggiamo dall'altra, che giusto sopra tal punto ei dichiara esplicitamente la risoluzione che fece. Adunque la pena di que' fraudolenti non solo gli suggeri il buon proposito per l'avvenire, ma gli dovè eziandio ispirare rimorso e dolore per rispetto al passato. I quali affetti dell'animo non si rimasero sterili, siccome tali che oltre a riprodursi colla ricordanza di quel luogo di pene, gli faceano adoperare singolar diligenza nell'infrenare la mente. Possiamo adunque conchiudere, che attuò in questa occasione tutte le condizioni necessarie alla virtù della penitenza, che

sono il dolore de' peccati, il proponimento di evitari, e l'efficacia dell'uno, e dell'altro. E se il fece in que sto caso, non abbiamo il diritto di arguire che il faces se ogni volta che ne' tormenti de' dannati scorgesse un riscontro colle sue colpe? E non augurava a' suoi istori un simile bene con quelle amorevoli parole:

Se Dio ti lasci, Lettor, prender frutto
Di tua lezion a . . .

Non avrebbe adunque procacciato di ottenerlo egli per primo ?

92. Ma più del discorso ne dee convincere il fatto. Se noi troveremo che la conversione cattolica per la quale solamente giova, ed a cui è ordinato il timore della pena, è l'ultimo risultamento di questo primo viaggio di Dante, potremo più aver dubbio che il senso allegorico dell'inferno non sia di significare la contemplazione di quelle pene in ordine a detestare il peccato per ammendarlo? Il processo cattolico nel fatto della giustificazione si riduce a questi capi precipui '; che in prima (e sono i casi ordinarii) si apprenda la gravezza e la eternità de'supplizii che infallibilmente conseguiteranno le colpe commesse in vita, e non espiate in-

<sup>\*</sup> Il discorso vale, o che i versi del testo si riferiscano col miglior numero de' comentatori ai tormenti che quinci appresso descriverà dell'ottava bolgia, o che con altri si vogliano intendere per rispetto ai tormenti già descritti della settima.

a Inf. XX, 19.

<sup>3</sup> Conc. Trid. loc. cit. Sess. VI, cap. VI.

manzi la morte. Di che s'ingenera, secondamente, nell'anima peccatrice un salutevole timore per la vicinanza del pericolo, ed un acceso desiderio di camparne se sia possibile. La fede rivela non pure la possibilità, ma la facilità del rimedio, quando si vogliano adoperare i mezzi che Cristo lasciò alla Chiesa; e nella maniera che ordinò. Il mezzo è il Sagramento della Penitenza. Il peccatore adunque, in terzo luogo, vi si disporrà col dolore delle sue colpe, la reità delle quali gli han discoperte le pene infernali, e tanto maggiore quanto più vivamente le apprese. Finalmente conseguirà il perdono desiderato, allorchè soddisfatto alle altre condizioni richieste, il Sacerdote gli farà l'assoluzione. Noi vedemmo andar in giro il povero Poeta fra le genti perdute; cioè contemplare attentamente le lor pene. Sia che si possa per ciò solo dubitare della sua intenzione: non saremo ingiusti non solo, ma per ogni modo irragionevoli, se perdurerà il nostro dubbio ancora quando per frutto del suo viaggio umiliato e contrito lo vedremo prosteso a' piedi del Sacerdote? E questo ei fece veramente.

93. Apriamo il Purgatorio al c. IX, v. 76, e segg. Nè vi prenda maraviglia che volendo io dimostrare l'ultimo frutto del viaggio del Poeta per l'Inferno vi balestro così di botto nel Purgatorio. Egli non vi è ancora penetrato, ed appena è in vista della prima soglia, entro da cui ha principio la purgazione delle anime. I luoghi che ha corsi dall'incontro di Catone sin qui, sono stazioni di spiriti, come ora si direbbe, in contumacia, cui è ritar-

data la espiazione, perciocchè trasandarono la penitenza insino allo stremo della vita. Nè altrimenti sarebbe convenuto rappresentare nell'Inferno ciò che alla condizione di quel luogo assolutamente ripugna. Or facciamo raccontare da lui che vide, che gli avvenne, che fece, sì tosto come fu giunto a quel diritto inizio del Purgatorio.

Vidi una porta, e tre gradi di sotto, Per gire ad essa, di color diversi, Ed un portier che ancor non facea motto. E come l'occhio più, e più v'apersi, Vidil seder sopra 'l grado soprano . Tal nella faccia, ch'io non lo soffersi: Ed una spada nuda aveva in mano Che rifletteva i raggi sì ver noi, Ch'io dirizzava spesso il viso invano. Ditel costinci: che volete voi ? Cominciò egli a dire: ov'è la scorta? Guardate che 'l venir su non vi noi. Donna del Ciel di queste cose accorta. Rispose il mio maestro a lui, pur dianzi Ne disse: Andate là, quivi è la porta. Ed ella i passi vostri in bene avanzi. Ricominciò' il cortese portinaio: Venite dunque a nostri gradi innanzi. Là ne venimmo, e lo scaglion primaio Bianco marmo era si pulito e terso, Ch'io mi specchiava in esso quale io paio. Era il secondo, tinto più che perso, D'una petrina ruvida ed arsiccia. Crepata per lo lungo e per traverso. Lo terzo che di sopra s'ammassiccia. Porfido mi parea si fiammeggiante. Come sangue che fuor di vena spiccia. Sovra questo teneva ambe le piante L'angel di Dio, sedendo in su la soglia, Che mi sembiava pietra di diamante. Per li tre gradi su di buona voglia Mi trasse il Duca mio, dicendo: Chiedi Umilemente che 'l serrame scioglia. Divoto mi gittai a' santi piedi: Misericordia chiesi, che m'aprisse: Ma pria nel petto tre fiate mi diedi. Sette P nella fronte mi descrisse Col punton della spada, e: Fa che lavi, Quando se' dentro queste piaghe, disse. Cenere o terra che secca si cavi. D'un color fora col suo vestimento, E di sotto da quel trasse duo chiavi. L'una era d'oro, e l'altra era d'argento: Pria colla bianca, e poscia colla gialla Fece alla porta sì ch'io fui contento. Quandunque l'una d'este chiavi falla, Che non si volga dritto per la toppa, Diss'egli à noi, non s'apre questa calla. Più cara è l'una; ma l'altra vuol troppo D'arte e d'ingegno avanti che disserri, Perch'ella è quella che il nodo disgroppa. Da Pier le tengo; e dissemi ch'io erri Anzi ad aprir, ch'a tenerla serrata, Pur che la gente a' piedi mi s'atterri. Poi pinse l'uscio alla porta sacrata, Dicendo: Intrate...

Tutti i comentatori riconoscono in questo apparato un simbolo chiaro del Sagramento della Penitenza. Ma noi non vogliamo stare alla loro parola, e neppure a quella probabilità che ci può dare il semplice ragguaglio delle figure colle cose significate. Siccome il presente luogo è per ventura il più dimostrativo del senso allegorico dell'inferno, ed ha un addentellato d' intima connessione con quello del Purgatorio, facciamo di rilevarne il senso netto e spiccato con una esegesi rigorosa.

94.L'Angelo ha due chiavi all'uopo di aprire la porta in cui Dante desidera di essere intromesso, l'una di oro, e l'altra di argento. È facile intendere che per le chiavi è significata la facoltà di aprire l'adito nel regno dei cieli a coloro cui era stato chiuso per lo peccato. Mercechè l'Angelo afferma di tener quelle chiavi da Pietro, e Pietro l'ebbe da Cristo secondo la solenne promessa in S. Matteo cap. XVI, 18: Et tibi dabo claves regni coelorum. Et quodcumque ligaveris super terram erit ligatum et in caelis, et quodcumque solveris super terram erit solutum et in caelis. Le quali parole se dicono ampissima facoltà di ligare e di sciogliere le anime, poichè il peccato è il vincolo maggiore, questa massimamente inchiudono di non liberare dai peccati, ovvero

di condonarli. E siccome a' battezzati non si rimettono altrimenti le colpe che pel Sagramento della Penitenza; le chiavi in quanto sono simbolo della facoltà di rimettere i peccati a' battezzati, sono simbolo della facoltà di amministrare il Sagramento della Penitenza. Le chiavi che ha l'Angelo sono di oro l'una, e l'altra di argento, e vogliono significare due requisiti necessarii all'uopo del ministro; cioè la prima, la potestà dell'ordine in virtù della quale si dimette la colpa, di metallo più prezioso, perocchè tutta largizione divina: la seconda, la scienza la quale in un sagramento di forma giudiziaria è per ogni modo necessaria, sicchè si possa con cognizione di causa dirittamente sentenziare: è meno prezioso il metallo, conciosiachè la scienza si acquisti con mezzi umani; e nondimeno vuol troppo d'arte e d'ingegno, dovendo il sacerdote per essa distinguere le diverse specie di peccati, giudicare la lor gravezza, chiarire le obbligazioni che stringono il penitente, e librare la disposizione di lus: Perch'ella é quella che il nodo disgroppa, ch'è quanto dire colla scienza si forma il giudizio, ed in virtù del giudizio formato si viene alla sentenza di assoluzione. Il perchè se Dante domandò all'Angelo Misericordia che gli aprisse, domandò in sostanza che gli amministrasse il Sagramento della Penitenza. Ma vediamo se compie bene le sue parti.

95. Perchè il Sacerdote costituito nel sagramento giudice delle coscienze possa convenevolmente soddisfare al suo debito, egli è mestieri che il penitente di reo tolga insieme l'ufficio di accusatore, sì che dichiari per

minuto le sue colpe, come le ha potuto ricordare, distinte nella qualità, determinate nel numero. E Dante per conseguente se volle il benefizio della remissione, dovè anch'egli fare l'accusa de' singoli peccati de' quali ebbe memoria.

Se non che potrebbe sembrare ad alcuno soverchio quest'atto; perocchè Dante finalmente si confessò ad un Angelo, e l'Angelo che vede tutto in Dio che mestieri avea mai della esplicita confessione? Bastava che si fosse chiamato in colpa con una formola generale, siccome pur fece, ed era tutto il bisogno per venire alla sentenza di proscioglimento. Pure non è così. Quest'angelo non è altrimenti, quel che potrebbe parer per la lettera, uno spirito celeste, ma il Sacerdote. Vi sembra egli per ventura strano lo seambio? Ma tant'è. Non vi ricorda com'ei si protestò di tenere da Pietro le chiavi? e vedemmo che son quelle stesse che Cristo lasciò al suo Apostolo per aprire o serrare il regno de'cieli. Ornon si creda che Dante mettesse a caso una tale circostanza. Conciosiachè per le parole registrate da s. Matteo, e per altri luoghi evangelici conchiudano i Padri, che depositario di tutta l'autorità lasciata da Cristo alla Chiesa è Pietro, o i Romani Pontefici, tanto che qualunque potestà possano avere i Vescovi ed inferiori sacerdoti, da lui come da fonte la debbano legittimamente derivare, e per lui come per chi tiene le veci di Cristo, la possano legittimamente esercitare; avvegnaché pur essì ne sieno veri ed immediati ministri. Ma Pietro non ebbe questo tra le sue attribuzioni, di potere negli Angeli trasmettere la facoltà di sciogliere e di legare. Però se addivenisse

mai che un Angelo per una straordinaria Provvidenza fosse delegato da Dio all'ufficio di dimettere i peccati, questi non potrebbe dire giammai di tenere da Pietro una tale potestà. Adunque se il nostro Angelo ha da Pietro le chiavi, se quest'Angelo medesimo nel XXI del Purgatorio è detto per antonomasia il *Vicario di Pietro*, egli è figura del Sacerdote, nè altro che figura, almeno per rispetto al ministero che ora esercita. Il perchè se Dante volle da lui il benefizio della remissione, si dovè contentare di far l'accusa delle sue colpe così per minuto come l'esigono i teologi.

66. E l'una e l'altra cosa ci si fa più immediatamente manifesta per ciò che aggiunse l'Angelo nell'aprire. Poichè dopo aver detto che da Pietro era stato deputato a quell'ufficio, e che l'uso della chiave bianca era ben più malagevole, dovendo essa disgroppare il nodo, ricorda con tutto cio l'ammonizione dello stesso Pietro, che in tanta difficoltà si contentasse ad errare piuttosto per buona voglia di aprire, che per soverchio di rigore a tenere serrato. Il quale amorevole suggerimento di Pietro chiaro è che suppone potere quest'Angelo agevolmente fallare per ignoranza: che a vero dire non gli sarebbe poca ingiuria, se nella intenzione del Poeta rappresentasse una celeste intelligenza. È dunque non altro che il Sacerdote ministro del sagramento che pur angelo è appellato nelle divine Scritture. Di che conseguita, che se si condusse ad aprire a Dante colla chiave bianca, ed è quanto dire se giudicò della coscienza di lui, fu mestieri che lo stesso Dante gli fornisse la materia per lo giudizio, facendogli prima la confessione de' suoi peccati.

97. Poste le quali cose chiara non meno che certa si fa la spiegazione degli altri simboli che sono introdotti nel principio della narrazione dantesca. Conciossiachè parecchie qualità o condizioni devono concorrere, vuoi nel penitente, vuoi nel ministro, perchè il sagramento tenga, o approdi meglio a colui che lo riceve. Dante ci ha fatto intendere com'egli prese la remissione per lo ministro ordinario della Chiesa, e nella maniera onde nella Chiesa s'impartisce: poteva tacere degli altri requisiti come tali, che il lettore li dovrebbe supporre per se medesimo: ma posto che indusse simbo. li pe' quali possono essere significate così fatte disposizioni, anzi niuna cosa meglio che queste; noi non siamo liberi di tirarli ad altro intendimento. Però veggendo che il Poeta dovè passare per tre gradi, il primo di bianco e lucidissimo marmo, cotalchè rifletteva la sembianza; il secondo di pietra ruvida, inarsicciata e rotta; ed il terzo di porfido; diremo che con que' simboli volle indubitatamente adombrare le disposizioni che il cristiano deve arrecare nel tribunale di penitenza, che sono la schiettezza e sincerità della confessione che sarà come il ritratto della sua coscienza, il dolore che in certa guisa gli spezzi colla sua possanza il cuore. finalmente la carità, che quando è perfetto il dolore, anch' essa sarà perfetta. Della stessa maniera nella spada che brandisce l'angelo riconosceremo la sua potestà giudiziale, e nelle vesti cinerizie, di sotto le quali ei trae le chiavi, la materia, in che si versa il suo ministero che è la penitenza. Di che dobbiamo tenere che il Sagramento *rite* fu ministrato, *rite* fu ricevuto: e però senz'altro affrettiamoci di dedurre la conseguenza, che è tutto pel nostro assunto.

98. L'Angelo, come abbiamo dimostrato, nel suo valore rappresentativo è il Sacerdote ministro del sagramento della Penitenza: e ciò che fa il Poeta su quest'ingresso del Purgatorio è precisamente quello che si pratica da'fedeli per ritornare mercè della remissione de' peccati nell'amicizia di Dio. Ma che ha egli a fare tutto questo col Purgatorio? Non è indubitato per fede che le anime già trapassate in ira di Dio sono incapaci di restaurarsi nella grazia divina, e che nell'altro mondo non è più luogo a sagramenti, da Cristo istituiti a pro soltanto degli uomini viatori? Nessun cattolico il niega: e Dante stesso ha fatto di questa verità esplicita professione nel terzo dell'Inferno, dove in sul varco di Acheronte così lo ammaestra Virgilio: Quelli che muion nell' ira di Dio, Tutti convegnon qui d'oqui paese. Per il contrario se Manfredi scomunicato potè ottenere salute, fu da che nell'atte di avere rotta la persona da due punte mortali e, mentre ancora la speranza avea fiore del verde, si rese Piangendo a Quei che volentier perdona. E in generale se ei ripone in luogo di salvezza parecchi già colti dalla morte in mezzo il corso di una vita peccaminosa ( e ve ne ha quattro partimenti di fuori dal Purgatorio) egli è che in su la fine con una sincera, benchè tarda conversione, si ricondussero a Dio: tanto di sè e di altri ne fa sapere Iacopo del Cassaro:

Noi fummo tutti già per forza morti, E peccatori insino all'ultim'ora: Quivi lume del ciel ne fece accorti Sì che, pentendo e perdonando, fuora Di vita uscimmo a Dio pacificati, Che del disio di sè veder n' accora 1.

Per le quali ragioni fa bisogno conchiudere che il Sagramento della Penitenza rappresentato da Dante nel suo Purgatorio non riguarda il Purgatorio nel senso della lettera, quello cioè che si versa intorno la condizione delle anime separate; ma è tutto pertinenza del senso allegorico: e per conseguente che la significazione unica di tutta questa narrazione sta nel valore de' simboli intesi traslatamente. Inoltre i detti simboli avverano quella loro significazione in Dante, che come vedemmo è il soggetto allegorico delle tre Cantiche, e per ora diciamo della Cantica dell'Inferno: Adunque la significazione unica di essi simboli è intimamente connessa col senso allegorico dell'Inferno, e quinci appresso sino al IX del Purgatorio. Ora non può essere altra connessione allegorica tra la visita dell'Inferno ed il Sagramento della Penitenza, tranne questa, che la visita dell'Infernoin quello che ingeneri timore di tanto male faccia concepire odio al peccato che vi è punito, e induca il buon volere di giovarsi del rimedio che a' caduti

z Purg. V, 52.

dopo il battesimo rimane nel Sagramento della Penitenza. È dunque da tenere, che il viaggio per l'Inferno nella significazione allegorica non è che contemplazione di quelle pene per concepire odio ed orrore al peccato nell'intendimento di purgarsene. Crederei di offendere il buon giudizio del lettore se in cosa divenuta sì chiara mi intrattenessi più a luogo. Però senz'altro facciamo passaggio alla seconda Cantica.

### CAPITOLO VIII.

## Il significato allegorico del Purgatorio:

99.11 senso allegorico dell'Inferno essendo riposto per la massima parte nella contemplazione delle pene che vi soffrono i condannati, si tiene tanto di vicino al letterale, che per poco si confondono insieme; sicchè fa uopo di più sottile discernimento a potere la ragione dell'uno, e dell'altro sceverare. Ma nel Purgatorio avviene altrimenti. Qui non si tratta solo di contemplare, ma eziandio di operare: di che il senso allegorico è assai più rilevato, ed incorre tanto manifestamente negli occhi di chi legge che bisogna chiuderli affatto per non vedere.

E prendendo le mosse dalle cose discorse sin qui dobbiamo ragionare della seguente maniera: Dante con la contemplazione dei supplizii eterni si è disposto ad essere giustificato ricevendo il Sagramento della Penitenza: ma egli non ha per questo riordinato perfettamente tutto se stesso rispetto al suo ultimo fine soprannaturale. Il peccato rimesso quanto alla

colpa ed al reato eterno lascia per ordinario nell'anima il debito di satisfazione temporale, che si vuole alla giustizia divina or in questa vita, or nell'altra. Oltre a ciò vi perdurano i rei effetti degli abiti tristi, che sono la disposizione e prontezza delle potenze al mal fare, ed una grande difficoltà di compiere il bene. Rimane dunque a Dante di pagare il debito a Dio della pena temporanea, e riparare le sue potenze, sia diradicando le perverse inclinazioni, sia informando abiti virtuosi. Or questo che noi argomentiamo ch'e' dovrebbe operare, opera di fatto nella Cantica del Purgatorio: e però il senso allegorico di essa è la satisfazione dovuta a Dio per lo peccato, e la riordinazione delle potenze dell'anima. Non dobbiamo far altro che discorrere i luoghi principali della Cantica, e sarà manifesta la verità di quanto asseriamo.

100. L'Angelo, se ci ricorda, prima che aprisse a Dante gli segnò col puntone della spada sette P nella fronte, e gli fece comandamento che ammesso in dentro, procacciasse di lavar quelle piaghe. Non troviamo che altra opera gl'ingiugnesse da questa in fuori; e pur questa la impose nell'atto della sagramenta-le confessione. Adunque la penitenza che Dante toccò fu senza dubbio la impresa di cancellare via via per li gironi del Purgatorio quelle sette cicatrici: e per conseguente il viaggio per la montagna del Purgatorio è ordinato a satisfare per li peccati commessi, e satisfarvi per maniera sagramentale, ch'è quanto dire con più merito e con maggiore remissione di pena. Nondimeno di rado incontra che la stessa penitenza sagramentale porti

via il debito intero: se Dante volea simboleggiare la perfetta penitenza, era uopo che il suo viaggio agguagliasse per ogni modo i suoi conti colla divina giustizia. E ciò appunto intese di significare. Imperciocchè se il viaggio pel Purgatorio importa la satisfazione per le colpe commesse, i sette Pimprontati dall'Angelo a distruggere i quali è ordinato il viaggio, saranno segno non già de' peccati propriamente, che già si suppongono assoluti, ma delle conseguenze di essi, delle quali fa parte la pena che tuttavia è dovuta alla divina Giustizia. Sono sette, i Pper indicare col numero determinato de'sette generi de'peccati gli atti particolari, che benchè svariati e moltiplici, tutti mettono capo in quella universalissima partizione. Ora vediamo come vada la bisogna di Dante. Notato così la fronte di quelle marche imprende colla scorta di Virgilio il suo corso. La montagna del Purgatorio è divisa in sette piani che l'aggirano intorno intorno come altrettante cornici parallele, communicanti la prima con la seconda, e così via via, per alcune scalee che sono guardate da un Angelo. Pervenuto il nostro Poeta al valico dal primo al secondo girone vi è amorevolmente accolto dal celeste portiere, che gli batte le ali per la fronte, e si lo avvia per la scala. Ciò che quest'Angelo fa, fanno rispettivamente gli altri ne' valichi che si succedono. Ma l'effetto prodigioso delle percosse gli è che ciascheduna di esse porta via successivamente dalla fronte di lui uno de' sette P, intanto che corsi tutti i gironi, egli l'avrà così spianata e liscia che non vi parrà segno di sorte. E di vero dopo il detto primo incontro Dante sentissi più leggiero, e dimandatone a Virgilio il perchè, risà da lui che uno de' P gli è disparito dalla fronte, e lo stesso si aspetti de' rimanenti. Più, appena dall'altro Angelo è licenziato a passare nel terzo girone, lo stesso Virgilio gli può dire:

Procaccia pur che tosto sieno spente, Come son già le due, le cinque piaghe Che si richiudon per esser dolente \*.

Messe le quali cose viene spontanea la conseguenza, che se i sette P simboleggiano il debito a Dio della satisfazione temporanea de' peccati, la via del Purgatorio, che è causa perchègli Angeli divarco in varco cancellano i P, dee significare la stessa satisfazione o penitenza; tanto più che Virgilio espressamente afferma che i P si richiudono per esser dolente, cioè per la pena, e la doglia che arreca quel viaggio. Di che conseguita, che siccome fornito il viaggio i P saranno tutti cancellati, il cammino della montagna, e però il Purgatorio debbe figurare la perfetta e piena satisfazione de' peccati.

101.Nè meno significativo di questo vero è il simbolo della bevanda di Lete. Nel paradiso terrestre là sul cacume del Purgatorio è una fonte, la quale

non surge di vena, Che ristori vapor che giel converta, Come fiume che acquista o perde lena:

z Purg. XV, 79.

Ma esce da fontana salda e certa,
Che tanto dal voler di Dio riprende,
Quant'ella versa da duo parti aperta.
Da questa parte con virtù discende,
Che toglie altrui memoria del peccato;
Dall'altra, d'ogni ben fatto la rende.
Quinci Letè, così dall'altro lato
Eunoè si chiama, e non adopra,
Se quinci e quindi pria non è gustato <sup>1</sup>.

Dante gustò l'onda di Lete che tanta maraviglia opeaya. e da quel punto più non ebbe nè rimordimento nè memoria de' suoi malfatti. Ma quest'acqua non ha l'origine che le altre: Iddio con azione immediata la crea, e con perenne prodigio l'alimenta: e poichè l'effetto di essa è indurre la dimenticanza, che dice il Poeta, il fine del miracolo di crearla ed alimentarla, non può essere che la medesima dimenticanza, la quale Iddio voglia con quel mezzo ingenerare nelle anime. Ma si può egli concepire che Iddio intendesse a cancellare qualunque memoria di colpe, se già non ne fossero per ogni maniera purificate le coscienze. Il perchè se l'acqua di Lete non si può bere, dove non si sia satisfatto debitamente a Dio; se l'acqua di Lete si bee di fatto dopochè si è viaggiato, ed anzi perchè si è viaggiato pel Purgatorio, il viaggio pel Purgatorio deve significare la perfetta satisfazione renduta per li peccati.

102.Se non che, come fu osservato, due altre reliquie

<sup>\*</sup> Purg. XXVIII, 121.

<sup>\*</sup> Purg. XXXI, 93.

di sè, oltre al debito della pena, lascia il peccato dopo la remissione: queste sono la inclinazione al male, e la difficoltà di operare il bene. Pertanto se il Purgatorio di Dante significa la perfetta riordinazione rispetto all'ultimo fine, deve essere mezzo che non pure soddisfaccia per lo reato di pena, ma diradichi ancora dall'anima ogni funesto seme di vizio, e vi apra ogni bel germe di virtù. Vediamo se veramente sia così.

L'occupazione assidua del Poeta durante il suo cammino è di contemplare in ciascheduno de' sette gironi uno de' sette vizii capitali, e la virtu che a qual vizio si oppone. Glisi rivela il primo in tutta la sua deformità, tanto pe' gastighi acerbissimi a cui sono da Dio soggettate le anime che ne furono immonde in prima vita, quanto per altri esempi di gravissime punizioni. Per contrario vi troya una scuola efficacissima di virtù ne' celesti conforti ed incitamenti che son fatti, o con espresse immagini, o con parole, a praticarle. Ma la contemplazione non si rimane sterile nell'animo di lui; egli vi accoppia l'azione continua e infaticata, di cui è simbolo il travaglio del viaggio, e frutto la duplice riordinazione delle potenze dell'animo quanto a divellere le viziose propensioni, ed acquistare gli abili delle virtin.

Ed in prima, per ciò che è distruggere le ree abitudini, non ci parrà altrimenti, tanto solo che vogliamo considerare sotto un altro rispetto il mistero de' sette P. Noi dimostrammo che quelle note significano il debito della satisfazione, secondo che questo debito è una conseguenza del peccato. Ma ci piaccia considerare che il segno alfabetico P non è che una abbreviatura della parola intera Peccato. Ondeche l'Angelo che scrive su la fronte del Poeta sette volte la parola Peccato, e poi gl'ingiunge che si conduca pe'sette gironi, sicchè richiuda quelle marche della fronte, chiaramente fa intendere che dopo la remissione ottenuta è rimasta nell'anima qualche cosa, che si può tuttavia dire peccato. Or certo è che dopo rimesse le colpe persistono nell'anima le malvage propensioni o ingenerate, o invigorite da' replicati atti nel medesimo genere: ed esse pur si possono dire in qualche senso peccato si perchè sono, diciam così, immediata creazione del peccato, sì perchè di loro natura risospingono al peccato : dall'altro canto il debito che rimane nell'anima già prosciolta, di rendere a Dio la satisfazione, in senso assai men proprio si può dire peccato; poichè sebbene si contrae per la colpa; è nondimeno in genere diverso, anzi contrario, stante che la colpa è disordine, ed il debito della pena è obbligo di risarcimento e di riordinazione. Adunque l'angelo che gli segnò su la fronte i sette Peccati, e gl'ingiunse che procacciasse di distruggerli, con questo significò che non solo dovesse pagare la pena di essi; ma divellerne eziandio le radici: ed anzi questo più direttamente. Perocchè se la espressione dei segni era che nel suo spirito vi avea tuttavia rimasugli e tristi effetti di peccato, quelli doveva indicare in prima che meno impropriamente si dicono tali. Ora componendoinsieme le due intenzioni dell'Angelo quanto ai due effetti che intendeva con unico mezzo, mi sembra di poter dire ch'ei volle ingiungere a Dante una penitenza la quale secondo la sua ragione formale fosse ammendamento degli abitiviziosi, e per ciò che avesse di afflittivo, e secondo che imposta nel Sagramento fosse alla stess'ora satisfattoria. Ed è questo un bell'argomento del criterio ascetico di Dante, posciache di così fatte penitenze appunto i più saggi confessori sogliono imporre ai loro penitenti; di guisa che mentre per un verso soddisfacciano pe' loro peccati, raddirizzino per l'altro le inclinazioni dell'animo.

103. Ma il fatto istesso ci testimonia la verità della cosa; perocchè veggiamo che col medesimo argomento del viaggio per lo quale il Poeta espiò tutta la pena, riuscì di fatto a diradicare dall'animo suo gli abiti rei.

E vaglia il vero, ei nota una circostanza singolare affatto nel disparire che fece il primo P. Imperciocchè appena fu dileguato, e per ciò solo gli altri rimasero presso che stinti z. Or questo non si può intendere della satisfazione: conciossiachè pagata che sia una parte di essa, il debito della pena non patisce altra imminuzione, che di quel tanto che si è scontato. Là dove degli abiti viziosi accade che spento perfettamente uno (pognamo quello della superbia) tanto ne rimangono affievoliti gli altri, che per poco ne vanno ancor essi. Di che se Dante ci fa sapere che richiusa la prima piaga, le sei appresso ne furono quasi rimarginate, e per conseguente che la perfetta guarigione della seconda dovè recare nuovo miglioramento alle rimanenti, e così via via; per primo ei di-

<sup>2</sup> Purg. XII, 121.

mostra che con quel viaggio sta dispogliando gli abiti rai, secondamente che gli avrà tutti dispogliati quande saranno appaiate tutte e sette le cicatrici.

104. Dicevamo che altra conseguenza del peccato è la difficoltà di operare il bene, che a vero dire non è che na aspetto diverso della medesima cosa, conciossiachè vizio e virtù si oppongano privativamente, non essendo il vizio che difetto di virtù. Pertanto dove zia facilità di atti rei o altrimenti abito vizioso, è malagevolezza ed inattitudine di operare nel genere delle virtù contrarie. Poste le quali avvertenze per ciò stesso che col cammino del Purgatorio si depongono gli abiti tristi, si vengono ad acquistare gli abiti buoni e virtuosi. E veramente come potrebbe il libero arbitrio distruggere in sè le disposizioni acquistate di operare sì spesso conformemente alla natura magagnata, e quindi con diletto, se non fosse rinnegando l'appetito e corregendo le facoltà con serie di atti contrarianti ai primi? In somma non si emenda il vizio che collo indurre la virtù: il che messo, ed assumendo ciò che abbiamo dimostrato, essere Dante col viaggio del Purgatorio divenuto a spogliare gli abiti de' sette vizii capitali, abbiamo diritto d'inferire che si adornò degli abiti delle virtù contrarie. Ma udiamolo da lui che cel dirà con poca ombra di velo.

105. Ei ci assicura che il cammino del Purgatorio ha un effetto tanto singolare che se non sapessimo che ei parla in allegoria, non gliel vorremmo noi credere sì di leggieri: ed è che per virtù che ha la montagna del Purgatorio, a misura che si procede nella via, meno si sente la difficoltà la fatica e la stanchezza del carriminare. Glielo avea predetto Virgilio presso alla seconda stazione delle anime ritenute innanzi al Purgatorio, quando il povero Poeta, spossato della via corsas sin li,volea saper quanto salisse quel poggio, alla punta del quale non arrivavano i suoi occhi. A che Virgilio per incoraggiario:

Questa montagna è tale
Che sempre al cominciar di sotto è grave,
E quanto uom va più su, e men fa male.
Però quand'ella ti parrà soave,
Tanto che 'l sù andar ti sia leggiero,
Come a seconda giù andar per nave;
Allor sarai al fin d'esto sentiero:
Quivi di riposar l'affanno aspetta;
Più non rispondo, e questo so per vero '.

Di fatto come il Poeta fornì buon tratto del primo girone in che si purga la superbia, ed ebbe al valico quella benedizione di percossa, che gli portò via il primo P, si sentì così rifatto, e tanta lena gli cerse per le membra che ne volle spiegazione da Virgilio:

Ond'io, maestro di, qual cosa greve Levata s'è da me, che nulla quasi Per me fatica andando si riceve?

Purg. 17, 88.

A cui Virgilio

Rispose: quando i P che son rimasi
Ancor nel volto tuo presso che stinti,
Saranno, come l'un del tutto rasi;
Fien li tuoi piè dal buon voler si vinti,
Che non pur non fatica sentiranno,
Ma fia diletto loro esser su pinti.

Ed il fatto avverò pur questa predizione. Perocchè come sono in su lo sbocco dell'ultimo girone, che non possono ire oltre sopravvenuta la notte, il Poeta fa sapere che la possa sì veramente del salire mancò loro; non il diletto.

E pria che in tutte le sue parti immense Fusse orizzonte fatto d'un aspetto, E notte avesse tutte sue dispense; Ciascun di noi d'un grado fece letto, Chè la natura del monte ci affranse La possa del salir, più che il diletto <sup>r</sup>.

Ma ei ripiglia il cammino con lena ed esultanza ognor crescente appena è surto il sole; poichè di quel tempo può dire di sè,

Tanto voler sovra voler mi venne Dell'esser su, ch'ad ogni passo poi Al volo mi sentia crescer le penne °.

<sup>1</sup> Purg. XXVII, 70.

<sup>2</sup> lbid. 121.

Or chi non vede in questa condizione di montagna simboleggiato il cammino della virtù combattente, operosa, vincitrice? La quale, come osservano i filosofi morali, ne' primi esperimenti è faticosa, troppo viva riuscendo in que'principii la ripugnanza della natura tutto altrimenti abituata; ma poi guadagnando di mano sugli appetiti riottosi pruova la facilità di chi non ha presso che ad ogni passo un nimico da combattere; e finalmente soggiogate le irrazionali passioni sente nell'operare il bene la dilettanza del vincitore, che non più corre alla battaglia, ma si slancia tutio esultante alla preda.

Queste cose così ragionate, pare abbastanza dimostrato l'intendimento allegorico del Purgatorio dantesco, quello cioè di significare la satisfazione pe' peccati, l'emendazione degli abiti rei, l'acquisto delle virtù, o con una più semplice formola la restaurazione da' mali lasciati dal peccato nell'anima. La quale restaurazione si è veduto quanto apparisca perfetta sotto il pennello del divino Poeta. Egli ha posto, per ciò che riguardo la satisfazione, pienamente adeguato il debito della pena alla eterna giustizia obbligato: gli abiti rei ha voluto corretti in tanto, che non ne rimanesse vestigio: ed ultimamente cresciuti di guisa i gradi della virtù, che dalle pruove angosciose del primo affrontarsi col vizio divenisse alla perfezione dell'operare con alacrità e diletto.

106. Pur egli non è contento. Imperciocchè in questa medesima sublimità di perfezione rimane nell'anima la magagna lasciatavi dall' originale peccato, quella che

dicono i teologi piaga del libero arbitrio, che potrebbe un di oun altro fare disgraziatamente ripullulare la colva. L'ideale della perfezione delle umane facoltà ci è rappresentato dallo stato della natura intégra, da quello în che Dio creò l'uomo, e donde pur troppo egli decadde per le inique suggestioni del Serpente. Un tale stato è detto altrimenti di giustizia originale, perchè l'uomo vi fu creato con l'abito della grazia santificante, ordinato inoltre nelle sue potenze con tanta dirittura, che niun movimento si potesse nell'appetito inferiore suscitare, che non fosse dalla volontà comandato. È detto ancora stato di felicità, perocchè nè pene di corpo nè sofferenze di spirito vi avrebbero avuto luogo: e sebbene l'uomo in quella condizione non possedeva la perfetta beatitudine, godevala non pertanto in assaggio nelle innocenti delizie della vita. e nella contemplazione di Dio 1. Tipo di tutta l'aggregazione di così fatti beni è il Paradiso terrestre, perchè destinato dal divino Creatore albergo all'uomo, ed in gran parte mezzo e strumento di quella felicità. Or a tanto ideale accosta il sovrano Poeta la riordinazione procacciatasi nelle sue potenze mercè del faticoso cammino del Purgatorio; e questa norma pone a coloro che si vogliono convertire alla giustizia. E che altro

x Secondo questo sentimento così dice Matelda nel XXVI del Purgatorio, v. 91.

Lo sommo Bene, che solo a sè piace,
Fece l'uom buono, e il ben di questo loco
Diede per arra a lui d'eterna pace.

vuol dire la stupenda ed incomparabile finzione delle Paradiso terrestre che incorona il vertice del Purgatorio? Conciosiachè se per poco escludiamo cotesta. forza di significazione non solo non ha più scopo il Paradiso terrestre su quel comignolo di montagna; ma è quasi un assurdo. E veramente chi potrebbe negarmi che la creazione poetica debba corrispondere allarealtà delle cose, o altrimenti che la finzione si debba ragguagliare colla idea portaci dal fatto? Pertanto se il terrestre paradiso fu albergo un tempo ben degno di quella tanta perfezione di natura umana, ed ora nella mente nostra è tipo di quella stessa perfezione, chiarissimo è che avendolo posto il Poeta come termine ultimo dopo la purgazione, e termine di passaggio al celeste Paradiso, vi dovè volere significata quella perfettissima riordinazione di cui è immagine la innocenza primitiva, e quella totale interezza senza là quale non può essere accesso nella eterna beatissima città, di cui è scritto che non intrabit in eam aliquod coinquinatum 1.

E fingiamo tuttavia che il paradiso terrestre non significasse rispetto a Dante la perfezione di cui dicevamo; in questo caso ei l'avrebbe visitato per un mero diporto e niente più, ponendo la inconvenienza, che dove le inferiori parti del Purgatorio hanno somma efficacia rispetto a lui, la pianura del paradiso terrestre ch'è il termine naturale di quella via gli sarebbe estranea; in altre parole non avrebbe

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Apoc. XX, 27.

scopo nella ragione del tutto. Inoltre, posto che sia estaneo a Dante il paradiso terrestre rimane che debba essere luogo di felicità naturale delle anime separate nel lore essere semplicemente preso: e così per poco non diamo in un assurdo, essendo cosa evidente, che un tale stato di felicità naturale non è, nè può estere, proprio di quelle anime in quanto tali.

106. E vediamo nel fatto, se veramente al nostro Poeta fu il paradiso terrestre quel mezzo, che doveva, di perfettissima riordinazione. Eccolo già sboccato nel giardino delle delizie primitive insieme col suo maestro che, oramai fornite le sue parti, lo dovrà mettere tra le mani di una guida migliore. Ed egli prima di dipartirsi, come per torre l'ultimo commiato, così amorosamente gli parla:

Veduto hai, figlio, e se' venuto in parte,
Ov'io per me più oltre non discerno.
Tratto t'ho qui con ingegno e con arte;
Lo tuo piacere omai prendi per duce:
Fuor se' dell'erte vie, fuor se' dell'arte.
Vedi là il Sol che in fronte ti riluce,
Vedi l'erbetta, i fiori e gli arboscelli,
Che questa terra sol da sè produce.
Mentre che vegnon lieti gli occhi belli,
Che lagrimando a te venir mi fenno,
Seder ti puoi, e puoi andar tra elli.

Non aspettar mio dir più, nè mio cenno:

Libero, dritto, sano è tuo arbitrio,

E fallo fora non fare a suo senno;

Perch'io te sopra te corono e mitrio \*.

Pe' quali sensi è troppo manifesto che come la riuscita del viaggio materiale di Dante fu il piano deliziosissimo del paradiso terrestre, della stessa maniera il termine della mistica purgazione fu il risarcimento del suo libero arbitrio. Cotesta guarigione consiste primieramente nell'avere l'arbitrio racquistata la signoria degl'inferiori appetiti, che più non gli si potranno ribellare; secondariamente nell'essersi addirizzato per maniera, che il suo naturale movimento prenderà mai sempre inizio dalla norma della ragione, che è dirittura. Del che risulta che duce quindi appresso gli dovrà essere il suo piacere, il quale sarà impulso ed istinto razionale; ed egli farebbe colpa non secondando gli spontanei movimenti che sentirà, i quali per lo rinnovamento delle sue facoltà, saranno tutti virtuosi. Mi si dica se questo è altro che il perfetto risanamento della magagna che lascia nel nostro arbitrio il fallo di origine, avvegnache dimesso nel battesimo quanto al reato che ci fe' tutti figliuoli d'ira, e nimici di Dio. Ondechèse il peccato è il contrapposto della condizione primitiva dell'uomo, e qual più ne partecipa, più si lontana da quella; la liberazione non pur dal pecca-

z Parg. XXVII, 127.

to, ma dall'ultima conseguenza di esso, è restaurazione secondo l'idea di quell'ordine primitivo, e quindi perfettissima.

107. Al significato per noi dedotto sin qui del cammino del Purgatorio rispondono mirabilmente le allegorie particolari, di cui per non andare troppo in lungo, tre soli esempi produrrò secondo le parti del viaggio, principio mezzo e fine, rispondenti ad altrettali tre tempi della riordinazione cristiana.

Prima che Dante fosse introdotto nella Porta là deve il Purgatorio ha dritto inizio, ci racconta com'egli e Virgilio per avviso di Sordello si condussero in amemissima valle a passarvi la notte. Quivi accadde cosa che niuno aspetterebbe, avuto riguardo al luogo. Conciosiachè, appena annottato, si vide comparire tra i fiori e l'erbe un insidioso serpentello che gaio a vedere, e di lusinghevoli movenze atteggiato, celava nelle amorose sembianze il mal talento dell'inganno. La maraviglia è, che quella visita le anime sel'attendevano, e la era infallibile ad ogni sera. Però come fu scura l'aria, tutte insieme si misero in orazione invocando l'ajuto divino coll'inno che la Chiesa fa cantare di Compieta: Te lucis ante terminum 1. Nell'atto della preghiera scesero dal cielo due Angeli spediti da Maria Vergine, i quali si locarono alle due sponde della valle in postura da guardarne il mezzo. Ed ecco la trista bestiuola venire strisciando con artifiziata leggiadria, e come tutta sicura del fatto suo intromettersi a poco a poco in quell'ameno recesso. Ma gli Angeli le furono addosso, e la

<sup>&#</sup>x27; \* Purg. IX, 12.

sciagurata fuggi. Qui è certo un'allegoria, e se ne potessimo stare in forse basterebbe a sicurarcene l'avviso dello stesso Poeta in que' versi:

Aguzza ben lettor qui gli occhi al vero, Chè il velo è ora ben tanto sottile, Certo che il trapassar dentro è leggiero.

Quanto al significato apparisce chiaro per primo che si tratta di una tentazione; poichè simbolo della tentazione è il serpente: nè solo; ma il serpente che s'insinua nella valletta si dice della qualità medesima, e forse quel desso che diede ad Eva il cibo amaro; ne altrimenti è fugato che cogli argomenti onde si ha vittoria del nimico infernale, che sono la preghiera, e la protezione celeste. Anzi possiamo divinare anche il genere della tentazione; perocchè tanto l'apparenza ed i modi della biscia, quanto i mezzi di superarlo fanno indizio che quella fu tentazione di senso. Di fatto l'assalto era per lusinghe ingannatrici; la preghiera che ottenne il sussidio celeste fu quella che ci mette su le labbra la Chiesa per essere immuni dalle brutture della carne 2; la grazia si conseguì per lo patrocinio della purissima fra tutte le creature; e finalmente immediati strumenti di una tal grazia furono i santi Angeli,

Procul recedant somnia,

Et noctium phantasmata;

Hostemque nostrum comprime,
Ne polluantur corpora.

<sup>\*</sup> Ibid. v. 19.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nell'inno *Te lucis*, che recitarono le anime, sono i seguenti versetti:

la difesa de' quali preghiamo da Dio poco appresso all'inno ricordato testè 1.

108. Ma come può aver luogo una tentazione di questa sorte tra spiriti scevri di corpo e di vantaggio confermati nella grazia? Non senza ragione il Poeta ci fece aquesto passo il grave ammonimento di riguardare con atteso animo nel senso della figura, e non fermarci a quello che potrebbero far intendere le parole secondo la lettera.

Ed oltre che la cosa è chiara bastevolmente per sè, oltre ad averne fatto un cenno anche più chiaro nell'avviso che ci porse, volle di più somministrarci una pruova infallibile del suo vero intendimento pochi canti appresso, quando le anime in lor persona fanno la preghiera del Pater Noster : poichè giunte all'ultima petizione compresa in quel terzetto:

Nostra virtù, che di leggier s'adona, Non spermentar con l'antico avversaro; Ma libera da lui che si la sprona:

seguono immediatamente appresso:

Quest'ultima preghiera, Signor caro, Già non si fa per noi, che non bisogna, Ma per color che dietro a noi restaro.

Pertanto se qui le anime pregano sì veramente in propria persona, come se fossero esposte alle pruove del

<sup>\*</sup> Visita quaesumus Domine habitationem istam,et omnes insidias inimici ab ea longe repelle: Angeli tui sancti habitent in ea etc. Orst. ad Complet.

z Purg. C. XI, 2, segg.

tentatore, ma pure protestano di farlo pe' viventi, perchè incapaci per se medesime di essere dall'antico avversario combattute: in quel luogo dove sono esse medesime alla pruova soggettate, devono essere figura di coloro de'quali è proprio vivere fra le tentazioni, e pe' quali con tanta carità sono usate di ripetere l'ultima dimanda del Paternostro.

Adunque il Poeta coll' allegoria dell' assalto fatto alle anime intese di significare ciò che accade a noi altri viatori in sui principii del nostro ritorno a Dio, e non avea luogo più a proposito che dove le anime sono si veramente per la strada del Paradiso, ma tanto indietro che neppure han cominciata la purgazione propriamente detta. Volle infine far segno di quel che interviene quando le passioni, poichè manca loro il pascolo consueto, più acremente si risentono, e l'infernale nimico si argomenta con inganni moltiplici di riconquistare una preda fuggitagli dalle unghieº: ed egli con acconcia finzione destramente premunisce il novello convertito per sostenere la battaglia che gli moverà ben presto l'inferno, secondo è pure consiglio ed ammonimento dello Spirito Santo: Fili accedens ad servitutem Dei praepara animam tuam ad tentationem 3.

Tentatio est vita hominis super terram. Job. VII, 1. Nella volgata si legge Militia, che quanto al senso di questo luogo vale lo stesso.

<sup>2</sup> Vedi negli esercizi spirituali del s. Patriarca Ignazio di Loiola le regole per la discrezione degli spiriti acconce alla prima settimana, che è di Purgazione.

<sup>3</sup> Ecclesiastic. II, 1,

108. È immagine di una condizione necessaria non solo sui principii, ma in tutto il processo della riparazione dell'anima un singolare requisito che fa notare il Poeta quanto a poter avvanzare per la montagna del Purgatorio. Imperciocchè come fu presso ad annottare il primo giorno, l'ombra di Sordello così dice a Virgilio:

Ma vedi già come dichina il giorno, E andar su di notte non si puote; Però è buon pensar di bel soggiorno.

# Di che ammirato Virgilio:

Il buon Sordello a terra fregò il dito
Dicendo: Vedi sola questa riga
Non varcheresti dopo il sol partito.
Non però ch'altra cosa desse briga,
Che la notturna tenebra ad ir suso:
Quella col non poter la voglia intriga.
Ben si potria con lei tornare in giuso,
E passeggiar la costa intorno errando,
Mentre che l'orizzonte il di tien chiuso:

Che è mai ciò, che posto il sole non si potrebbe sporgere un piede innanzi tanto da valicare una linea?È la tenebra sì certo che tolta la facoltà di avvanzare ammorza il volere; ma pur questa tenebra che impedisce

<sup>\*</sup> Purg. C. VII, 43.

di passar oltre una sola riga, non toglie di gire indictro e passeggiare tutto intorno la costa come ne torni grado. V'ha dunque un senso nascoso, e non può essere altro da questo, che la luce e il calore del sole figurino gli aiuti sopra natura che ci vengono da Cristo e per Cristo vero Sole di Giustizia, senza i quali non ai può fare un passo che vaglia nella strada di Dio. E il disse nel Vangelo Egli medesimo: Sine me nihil potestis facere 1; ed altrove colla stessa figura adoperata qui da Dante: Ambulate dum lucem habetis, ne vos tenebrae comprehendant 2.

109. Finalmente la terza figura, che è di ciò che si avviene al termine del mistico viaggio, l'abbiamo in un sogno che affacciossi alla mente del Poeta, mentr'ei dormiva in su' gradi che riescono sul paradiso terrestre. Ecco il suo racconto.

Nell'ora credo che dell'Oriente
Prima raggiò nel monte Citerea,
Che di fuoco d'amor par sempre ardente,
Giovane e bella in sogno mi parea
Donna vedere andar per una landa
Cogliendo fiori; e cantando dicea:
Sappia qualunque il mio nome dimanda,
Ch'io mi son Lia, e vo movendo intorno
Le belle mani a farmi una ghirlanda.

I Foan. XV, 5.

<sup>2</sup> Ibid. XII, 36.

Per piacermi allo specchio qui m'adorno;
Ma mia suora Rachel mai non si smaga
Dal suo miraglio, e siede tutto giorno.
Ell'è de' suoi begli occhi veder vaga,
Com'io dell'adornarmi colle mani;
Lei lo vedere, e me l'ovrare appaga.

Lia e Rachele sono nelle scritture de' Padri simboli, la prima della vita operativa, la seconda della contemplativa. E di questi due generi di esercitazioni pur le volle figure il Poeta, in che concordano tutt'i comentatori. Ma perchè le vide dentro da sè, chè tanto è averne avuta una visione fantastica? Io credo, per significare che aveva nel suo animo quegli abiti, e mercè di essi, cioè alternando l'azione colla contemplazione, si era sino a quel punto avanzato sia purificando i vizii, sia incuorando ogni bella virtù, e compiendone gli atti. Ma certo gli si mostrarono in quel luogo, perchè nel grado supremo dello spirituale rinnovamento hanno la perfezione ultima; di guisa che sebbene avesse dovuto esercitare i loro atti a mano a mano dal primo inizio della carriera, tuttavolta non dovea rappresentargli in figura, se non venuti a perfezione compiuta. Imperocchè la figura che deve rendere adeguatamente al pensiero l'obietto che rappresenta, se rappresenta nel suo concreto una idea, la deve comprendere in tutta la sua pienezza: di che conseguita, che se l'idea si contiene nel genere delle virtù, conviene

<sup>2</sup> Purg. XXVII, 94.

che la figura esprima tutta la perfezione ideale di quella virtu, che in immagine simboleggia.

109. E così potremmo discorrere per le altre finzioni allegoriche del Purgatorio, dimostrando siccome s'incontrano tutte quante in quel senso che abbiamo veduto formare la sostanza della Cantica, in tanto che o non potrebbero avere significazione probabile, se non supposto quel senso, o con esso l'abbiano più acconcia che con qualunque altro. Ma ciò sarebbe soverchio al mostro uopo, ed io sento incalzarmi dalla urgenza di cose più necessarie all'intendinento del presente lavoro. Conchiudiamo adunque che il fine della Cantica del Purgatorio è di rappresentare coll'allegoria del viaggio di Dante il cammino dell'anima che convertita dal peccato procede oltre soggiogando le malvage inclinazioni, ed esercitando le virtù sino ad avere riordinato quanto più perfettamente sia possibile il libero arbitrio. E perchè io credo di averlo dimostrato con pienezza di evidenza, passiamo a discoprire il mistico sense del corso pel Paradiso.

### CAPITOLO IX.

### Il significato allegorico del Paradiso.

111. Conchiuso che il viaggio per l'Inferno e pel Purgatorio nell'intendimento allegorico del Poeta rappresentino la riparazione dell'anima co' mezzi, e pe' gradi descritti sin qui, possiamo indovinare apriori che debba significare il corso pel Paradiso. Imperciochè tutte le fatiche durate nella lunga purgazione da'peccati, ne' penosi combattimenti col vizio, e nel graduato laverio degli abiti virtuosi erano avvicinamento successivo a Dio ultimo fine. Anzi dal primo momento che colla sacramentale assoluzione l'anima racquistò la grazia santificante, essa già possedeva Dio, e Dio abitava dentroda lei. Se non che nel possedimento di Dio vi ha gradi moltiplici da distinguere, perchè Dio è bene infinito, e l'intelletto e la volontà dell'uomo, con che si possiede, possono indefinitamente dilatare la loro capacità quanto a ricevere o più o meno la comunicazione di Lui. L'ultimo grado specifico della comunicazione di Dio nella presente vita è per rispetto all'intelletto la elevata contemplazione de' suoi divini attributi, e per rispetto alla volontà l'unione intima con lui mediante l'amore: e l'una e l'altra conseguitano quella condizione di vita, quando purificata l'anima di ogni affetto terreno, e fattasi adulta nelle virtù, quell'altra specie di contemplazione (di cui vedemmo esser simbolo Rachele) che si versava intorno i vizii e le virtù,

diventa contemplazione di Dio; e l'azione di cui è figura Lia, cessa per la massima parte per dar luogo al riposo nel godimento del sommo Bene.

Pertanto se il nostro Poeta ci ha figurato in sua persona que' successivi avvicinamenti a Dio, di cui ci furono segno il viaggio per l'Inferno, e pel Purgatorio, come volete che in sul punto di cogliere il frutto di si faticoso cammino si arrestasse? L'anima pienamente purgala, pienamente virtuosa quasi non è più libera di rimanersi nel suo stato, sicchè non si slanci nel centro de' suoi desiderii nel quale immobilmente si affigga. Dall'altro canto Iddio ch'è Carità, e come tale è sommamente diffusivo di se stesso, non avendo in lei ostacolo alla sua operazione, le s'impartisce quanto può, cioè in proporzione che la trova disposta. Adunque il Paradiso il quale nella ragione della Poesia è il compimento estetico del lavoro, nella ragione del Concetto è il suo supremo svolgimento, e dee però significare l'ultimo ideale della riordinazione cristiana, cioè la perfettissima unione a Dio, di cui è mezzo immediato la contemplazione de'suoi divini attributi, e fine proprio l'amore.

112. E vaglia la verità: se perpoco sceveriamo la scorza della finzione, sublimissima contemplazione della Gloria di Dio,e non altro,è l'elevamento del Poeta di cielo in cielo. Ed egli cel fa in qualche maniera intendere fino da'primi versi con quell' alto principio:

La Gloria di Colui, che tutto muove Per l'universo penetra e risplende, In una parte più, e meno altrove. Nel ciel che più della sua luce prende Fu' io, e vidi cose che ridire Nè sa nè può qual di lassù discende <sup>1</sup>.

quale concetto spiegato secondo la verità filosofica cologica in questi sensi si risolve: Iddio colla sua Esua s'infonde in tutte le creature poiche non solo da were ad ogni cosa creata, e quell'essere conserva onduce al naturale perfezionamento, ma tutto que-Ei fa con l'azione immediata di sua presenza. Dio sente che opera incessantemente nelle creature, viea far trasparire da esse un raggio della sua gloria; 1 Natura ci diventa come uno specchio dove in lagine conosciamo i suoi divini attributi 2. Ma non no tutte le creature sortite da Dio le medesime peroni, e quindi non ne riflette della stessa maniera tta luce. Nel cielo Iddio si comunica più: perchè non solo impartisce l'essere più perfetto nelline puramente naturale, ma vi aggiugne la ecmza della elevazione sopra natura, e questa veı nella sua ultima perfezione per la immediata mastazione della Essenza divina. Ora qual dubbio che e creature celesti riverberi con più fulgore la gloli Dio, e quelle conoscendo, vie meglio si conoscadivini attributi? Però dicendo il Poeta che ei fu zielo, che è quella parte dell'universo che più pren-

Parad. I, 1.

'nvisibilia enim Ipsius (Dei) a creatura mundi per ea quae sunt intellecta conspiciuntur: sempiterna quoque Eius virt maiestas. Rom. 1, 20. de della luce di Dio, oltre alla finzione di un rapimento che non fu, dovè significare quel grado di elevazione delle anime già purificate, per lo quale coll'intelletto e colla volontà sono sublimate ad altissimo conoscimento ed amore di Dio. E perocchè il viaggio viene a terminare nella intuizione di Dio, la sublimazione significata dal viaggio progressivo deve terminare in quella conoscenza ed unione con Dio che sia immagine perfetta, quanto è possibile nella presente vita, dello stato de' comprensori.

113.Ma senza ciò, l'elevamento del Poeta di cielo in cielo accade non solo colla scorta, ma per opera di Beatrice. In sul principio quando erano ancora nel terrestre paradiso, la beata conduttrice tutto improviso siaffissò cogli sguardi nelle ruote celesti, e Dante guardato anch'egli per poco in alto, mise gli occhi nell'aspetto di lei<sup>3</sup>. Questo mirare di Beatrice in cielo e questo doppio riguardo del Poeta prima in su, e poi nel volto di quella, operarono una virtù nell'animo suo, di cui altro non sa dire, se non che ne fu trasumanato; e quanto a farlo concepire, poichè nol potrebbe a parole, lo rimette alla sperienza di chi sarà graziato di provarlo. Ma l'effetto immediato a seguirne fu, che cominciò ad elevarsi colla sua celeste guida, trasalendo via via si-

z La quarta settimana degli Esercizii spirituali di s. Ignazio, la qual'è contemplazione de' misteri del Salvatore risorto, corrisponde alla vita dagli ascetici detta unitiva, e vien chiusa dalla meditazione dell'Amore di Dio. Il principio di questa ha un bel riscontro co' pensieri espressi da Dante nella sua introduzione.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Parad. 1, 64, segg.

no alla sfera del fuoco con sì rapido corso, che la folgore ne perderebbe al paragone, e con tanto spontanco movimento, da non farsene accorto altrimenti. che per detto di Beatrice. Or come si gran virtù dal riguardare di Beatrice nel cielo e di Dante in lei? Poniamo quello che è certo per tutti i commentatori. che la Beatrice del senso allegorico è la scienza di Dio o la Teologia, sì la speculativa come la mistica. e la spiegazione di questa immagine poetica si affaccia da sè. La Teologia secondo le sue varie ragioni riguarda in cielo (essendo le cose celesti l'obbietto suo), e dal cielo attinge le conoscenze e le ispirazioni : l'anima che le si affida, colla scorta di lei e per lei spinge lo sguardo ne' misteri rivelati, e quindi ha virtù di sollevarsi a Dio. Adunque l'elevazione del Poeta non è che sublimazione in Dio per conoscenze che ha di Lui, e per dir tutto in una parola, contemplazione di Dio. Ed egli come poggia più alto più vede crescere in bellezza la sua Donna: che è quanto dire più si leva in Dio colla contemplazione, e più gusta della bellezza di Lui, e quindi più l'ama. Beatrice adunque

> ( quella che si scorge Di bene in meglio si subitamente, Che l'atto suo per tempo non si sporge <sup>1</sup>),

cioè il conoscimento di Dio assume verso Dio colla illustrazione: ed a questa consegue il gusto e l'amore

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Parad. X, 37.

di Dio, il quale essendo il sommo Vero è il primo Bello e il primo Amabile.

113.Ma quanto non avremmo caro che lo stesso Dante ci avesse avverato nitidamente il Concetto del suo Paradiso, sceverandoci, come ha fatto altre volte, il senso letterale dal senso allegorico, sicchè potessimo esser certi che ciò che deduciamo si ragguagli aggiustatamente col suo pensiero? Ed egli non cel fa desiderare a lungo; chè non ci è mestieri andare oltre il primo canto per trovare con che farci pienamente persuasi.

Come testé notavamo il Poeta era giunto sin presso alla sfera del fuoco, nè ancora sapeva del suo salire: però tutto ammirato del suono che rendevano i cieli, e della vivezza del lume che aveva incontro, moriva del desiderio di sentirne la cagione. Beatrice, che gli leggeva nell'animo, non attese la dimanda,

E cominciò: tu stesso ti fai grosso
Col falso immaginar, si che non vedi
Ciò che vedresti, se l'avessi scosso.
Tu non se' in terra, siccome tu credi;
Ma folgore fuggendo il proprio sito,
Non corse come tu ch' ad esso riedi.

Colla quale risposta, se il Poeta si chiari di un vero, questo vero medesimo gli pose nell'animo un dubbio più forte: conciosiachè non vedeva com'egli essendo in

<sup>\*</sup> Parad. 1, 88.

pro grave polesse trascendere i corpi lievi: e Beatrice ifarlo persuaso anche di questo, tesse un lungo e proondo ragionamento. Udiamolo attentamente; chè nella caltà non è Beatrice che dissolve il dubbio a Dante: n è Dante che ci vuole discoprire la segreta intellicinta di questa Cantica. Ecco dunque il discorso:

Le cose tutte quante Hann'ordine tra loro: e questo è forma Che l'universo a Dio fa simigliante. Oni veggion l'alte creature l'orma Dell'eterno Valore, il qual'è fine. Al qual'è fatta la toccata norma. Nell'ordine ch'io dico sono accline Tutte nature per diverse sorti, Più al principio loro, e men vicine; Onde si muovono a diversi porti Per lo gran mar dell'essere, e ciascuna Con istinto a lei dato che la porti. Questi ne porta il fuoco inver la luna; Questi ne' cuor mortali è permotore; Questi la terra in sè stringe e aduna. Nè pur le creature che son fuore D'intelligenzia, quest'arco saetta, Ma quelle c'hanno intelletto ed amore. La Provvidenza, che colanto assetta, Del suo lume fa il ciel sempre quieto, Nel qual si volge quel c'ha maggior fretta. Ed ora li, come a sito decreto, Cen porta la virtù di quella corda, Che ciò che scocca drizza in segno lieto:

A voler mettere insieme le ragioni di Beatrice, il suo dire si assomma in questo; che dovendo l'universo esattamente corrispondere alla Idea creatrice perfettissima ed una, le parti che lo compongono hanno tra sè ordine certo e determinato, in virtù del quale il moltiplice ridotto all'uno si ragguagli con quel tipo. Ma donde proviene un tal ordine? Dalla varietà e scambievole armonia de' fini posti agli esseri diversi: e questi vi giungono per movenza di un istinto ingenito che li trasporta verso que' loro termini naturali. La quale legge dell'istinto non comprende solamente le creature irragionevoli, com'è del fuoco che tende in alto, delle parti della terra che pesano verso il centro, del cuore negli animali che permuove secondo esigono le diverse condizioni delle lor specie: ma gli stessi esseri ragionevoli le stanno sottoposti. Ora il termine di questi è l'Empireo, dove si manifesta svelatamente Dio loro ultimo fine: adunque il movimento naturale delle creature ragionevoli è verso l'Empireo. E li appunto, Ella soggiugne, come a fine decreto alla nostra natura ci porta ora la virtù dell'istinto, simiglianti alla freccia che la corda discocca. Se non che a prevenire ogni altro dubbio fa considerare una differenza notevolissima fra le creature irragionevoli, e le razionali; che dove nelle prime l'istinto

z Par. I, 103.

del proprio fine induce una tendenza necessaria, nelle seconde può essere distorto nel suo movimento dal libero arbitrio. Però prosiegue:

Vero è, che come forma non si accorda
Molte fiate alla intenzion dell'arte,
Perchè a risponder la materia è sorda;
Così da questo corso si diparte
Talor la creatura, che ha podere
Di piegar, così pinta in altra parte:
E, siccome veder si può cadere
Fuoco da nube, sì l'impeto primo
A terra è torto da falso piacere z.

E viene a dire, che in tanto le creature razionali non tengono tutte quel corso, in quanto essendo libere, di loro volontà se ne sviano. In questo caso l'impeso primo, cioè della natura, è torto in contrario movimento verso la terra: e la forza che imprime un tal contrario movimento è il falso piacere, quello cioè che contenta il senso, ma è riprovato dalla ragione, altramente il piacere del peccato. Ma tu, ripiglia Beatrice, tu non solo sei già mondo per ogni guisa di cotesto falso piacere; ma nessuna violenza ne potresti patire nel tuo libero arbitrio, tornato com'è sano e dirito: però quale maraviglia, se ascendi su? Fai quello stesso che il rivoletto, il quale non impedito da ostacoli si devolve placidamente per la china.

Ibid. v. 127.

Non déi più ammirar, se bene stimo,
Lo tuo salir, se non come di un rivo
Che d'alto monte scende giuso ad imo;
Maraviglia sarebbe in te, se privo
D'impedimento, giù ti fossi assiso,
Com'a terra qu'ieto fuoco vivo.

114. Ma se Dante par soddisfatto della soluzione di Beatrice: io non so se lo sieno del pari i suoi lettori. A volere noi menare buono il discorso di lei dovremmo assentirle, che chi siasi rifatto scevro della colpa e di ogni affetto alla colpa, debba ipso facto volarsene anima e corpo pell'Empireo, Perocchè questo che avviene a Dante non vorrebbe già essere ( stando alla spiegazione di lei) un fatto straordinario, nè un miracolo. Il suo elevamento è immediato effetto dell'istinto verso l'ultimo fine ; il quale istinto perchè comune a tutti , dovrà in tutti avere il suo sfogo, sempre che la volontà non vi metta colpevole impedimento. E tanto è vero, che Beatrice stessa fa intendere cotesti casi di ascensioni al cielo non essere neppure molto radi; perocchè dice, che da un tal corso si diparte talora la creatura che si può liberamente torcere ad altro cammino: se soltanto talora se ne diparte, vuol dire che assai volte interviene il contrario.

E certamente il luogo sarebbe inesplicabile, se il Poema di Dante fosse una finzione semplicemente, come gli altri poemi, e non contenesse un senso allegorico. Messo ciò, perocchè il presente passo inteso secondo la scorza della finzione inchinderebbe un assurdo (quello che dicevamo, che i perfettamente riordinati dovrebbero essere assunti anima e corpo nell'Empireo), siamo nella necessità di spiegarlo esclusivamente conforme un vero allegorico (n. 64).

115. E perchè il lettore non abbia che ridire contro questa deduzione, si contenti di accompagnarmi poche terzine innanzi al luogo or ora comentato. Il Poeta ci fa ivi sapere che il riguardo di Beatrice nel cielo, e suo nello aspetto di Beatrice gl'infusero tanta virtù ch'ei sentissi supernalmente trasformato, e cominciò ad elevarsi a mano a mano. Nondimeno ripensando a quel suo stato, ed a quell'effetto, ei non sa dire, come andasse la cosa, se venisse su in anima e corpo, ovvero quel rapimento fosse una semplice visione della mente per immagini createvi da Dio:

S'io era sol di me quel che creasti Novellamente <sup>1</sup>, Amor che il ciel governi, Tu 'l sai che col tuo lume mi levasti <sup>2</sup>.

Ora pognamo che quel luogo, nel quale il Poeta dimanda la ragione a Beatrice del come potesse con tutto il corpo elevarsi nel cielo, si debba intendere secondoil valore della espressione letterale; pognamo che se-

<sup>\*</sup> La parte dell'uomo novellamente creata da Dío è l'anima; la quale non è, come avviene negli esseri materiali, prodotta e quasi cavata fuori di un soggetto preesistente: Iddio per sè medesimo le dà l'essere nell'atto stesso che deve informare il corpo.

<sup>2</sup> Par. 1, 73.

166

condo il valore dell'espressione letterale si debba per conseguente intendere la risposta che gli fa Beatrice; il lettore non saprà come giustificarlo di apertissima contraddizione al luogo che abbiamo per le mani del medesimo canto, ed anzi vicino di pochi versi, dov'egli parlando in sua persona confessa di non sapere se fosse stato assunto con tutto se, ovvero in ispirito. E come, gli direbbe, puoi affermare d'ignorarlo, se poco appresso tu medesimo ci dichiari che nell'atto di viaggiare, travagliato di non intendere come si componesse la leggerezza del moto in su colla pesantezza del corpo, ne avesti da Beatrice quella profonda risposta, che mostri di ritenere a mente filo per filo, con tanta esattezza da fare onore alla tua memoria?

116. Se non che la contradizione medesima si aperta di due luoghi vicinissimi è la più chiara giustificazione di Dante. Conciossiachè non ci aveva egli ammonito più volte lungo il corso del Poema, che tenessimo sempre l'occhio al vero adombrato dalle figure allegoriche? Or vedendo noi che parlando egli in sua persona non sa decidere se quel rapimento fosse stato reale o imaginario, dobbiamo per ogni buona ragione conchiudere che in tale occasione parla secondo il verosimile poetico della finzione o, altrimenti, per rispetto al senso letterale: per converso, che quando in persona di Beatrice afferma quel movimento aver luogo per la forza dell'istinto verso l'ultimo fine, vuol chiarire immediatamente quel vero, di cui è ombra la finzione; cotalchè apparendo esso in tutta la sua luce, distrugga con ciò stesso la sua ombra. Se aggiugniamo di vantaggio, quel

che fu dimostrate poco indietro, che la spiegazione di Beatrice intesa letteralmente conterrebbe un assurdo, non so che potremmo desiderare di più per farci persuasi che quel luogo è inteso esclusivamente a far con evidenza rilevare il vero allegorico?

117. Equesta è la ragione, credo io, che potendo, come negli altri passi comunemente, ordinare le sentenze per maniera che vi si potessero bene annestare i due sensi della lettera e dell'allegoria, qui ha voluto escluso affatto il senso immediato delle parole. Conciossiachè fatta impossibile la significazione propria dei concetti, per primo si rende necessaria una interpretazione secondo allegoria, e tanto più che il lettore altrimenti sa che il vero allegorico è quello in cui ferisce la primaria intenzione di lui. In secondo luogo esclusa ogni significazione nella forza della lettera, la medesima lettera individuando il suo valore significativo nell'obbietto allegorico, dimostra cotesto obbietto nella sua ultima determinazione.

E così appunto addiviene nel caso nostro. Imperciocchè messo che Beatrice non dà la spiegazione del salire di Dante in cielo secondo ciò che ha di sensibile cotesta elevazione, non può ella tenere ad altro l'intesa che alla elevazione dell'amima in Dio; e poichè trova la ragione dello ascendere nel movimento naturale verso l'ultimo fine, se un tale movimento non è fisico, vuol essere indubitatamente morale: ma il movimento morale verso l'ultimo fine è amore: Dante adunque si eleva per amore. Inoltre Beatrice aggiunge che la forza dell'istinto prende liberamente il suo corso quando l'anima è see-

verata dalle tendenze ai falsi piaceri: Dante adunque si eleva mercè la purgazione fatta lungo il viaggio del Purgatorio, che gli addirizzò e risanò il libero arbitrio in tanto, che neppur sentisse le inclinazioni al male. Ma l'amore, aggiungiamo noi, nelle creature razionali presuppone la conoscenza dell'obbietto; però se il nostro Poeta si eleva per forza di amore a Dio, è necessario che sia nel suo intelletto un grado di cognizione di Dio corrispondente a quella forza di amore. Sappiamo di più che gli va crescendo successivamente il movimento di amore, perchè veggiamo che si eleva successivamente : è dunque forza che nella stessa misura gli si aumenti la cognizione dell' obbietto che ama. È dunque da tenere che il viaggio di Dante pel Paradiso nel suo intendimento allegorico altro non sia che progressiva contemplazione di Dio, la quale partorisce amore a gradi crescenti, e da ultimo riposa nell'intima unione col sommo Bene; in quella guisa che scorgiamo il Poeta quetare finalmente il suo volo dinanzi al trono della individua TRINITA', che gli si diè a vedere e fruire svelatamente. Ed egli questa volta ci ha voluto discoprire senza la mezzanità delle figure la sembianza del vero, lacerando in certa guisa il velo, che agli occhi de' meno accorti l'ayrebbe solo ambiguamente fatto trasparire.

118. È ci sono una bella confermazione di ciò che abbiamo dedotto, gli ultimi versi della Cantica, dove il Poeta descrive il punto in cui gli cessò la visione beatifica, e l'effetto che questa singolarissima grazia gli lasciò nell'anima: poichè veduta la Divina Essenza,

el in quella il mistero della unione ipostatica del Verbo colla umana natura, riviene dall'estasi fortunata, e conchiude così:

All'alta fantasia qui mancò possa:

Ma già volgeva il mio desiro, e 'l velle,
Sì come ruota, ch'igualmente è mossa,
L'Amor, che muove il Sole, e l'altre stelle.

La vista di Dio che fu l'ultimo termine del viaggio, non fu l'ultimo termine del Poeta. Egli si ridestò dall'estasi, e di peregrino celeste dovè tornare un'altra volta peregrino terrestre per tutto il tempo che durerebbegli la vita. Ora qual fu la cagione perchè Iddio lo volle sublimare tant'alto? Quel frutto, se io non er-10, che seguitò immediatamente alla vista di Dio, il quale ottenuto, cessò la elevazione straordinaria. Ed egli cel fa intendere chiaramente dicendo, che ad un tratto mancò alla sua mente il vigore per mantenersi in quello stato: se non che il suo desiderio e la sua volontà già si troyayano in perfetta corrispondenza co' movimenti del primo Amore, siccome ruota di macchina ben congegnata che ubbidisce esattissimamente alla forza regolatrice. Quasi volesse dire che non sarebbe stato necessario rimanere più a lungo nell'estasi, perchè ne avea conseguito il fine adeguato per quella conformità perfetta co' divini voleri; la quale fu tanta, che neppure gli spiacque di uscire della condizione di beato per ziò solo, che questo era il piacere di Dio. Or chi non

sà che la perfettissima soggezione della volontà della creatura a quella del Creatore, non espressa selamente colle parole, ma quale è qui dimostrata, co' fatti, è la somma dell'amore verso Dio? Un amore di tal sorte ritrae da quello de' comprensori, alla cui beatitudine, dice altrove il Poeta, è formale la conformità ai divini voleri.

Anzi è formale ad esto beato esse Tenersi dentro alla divina voglia, Perch'una fansi nostre voglie stesse.

Adunque il perfettissimo amore verso Dio è il proprio fine del viaggio del Paradiso. Ma noi abbiamo dimostrato, che il significato allegorico del Poema, e di ciascuna delle sue tre parti è determinato dal fine intrinseco di esse (n. 86): È dunque da inferire che il Paradiso dantesco non altro significa che il crescere che faccia un'anima purificata nel conoscimento, e nell'amore di Dio, insino ad un tal grado di eccellenza, che sia ritratto dell'amore che gli hanno i beati.

119. Ora raccogliendo ad una conseguenza le cose discorse ne'tre ultimi capitoli mi pare di poter fermare come verità pienamente dimostrata, che il triplice viaggio di Dante significa la perfetta riordinazione cristiana rispetto all'ultimo fine, che costa di tre gradi, ciascuno coi mezzi proporzionati; e sono la restaurazione della grazia di Dio pel sagramento della Penitenza, la purgazione delle reliquie dei peccati che termina

<sup>\*</sup> Par. III, 79.

nell'addirizzamento perfetto del libero arbritrio, e finalmente la contemplazione di Dio che partorisce amore, ed ha posa nell'intima unione con Lui.

120. Quest'Allegoria non è delle posticce, che possono stare o no a volontà del poeta, o degl'interpreti: essa è fissata di prima intenzione, invade tutte le fibre del Poema, gli è sustanza e sangue, occorre da per tutto, e fa servire a sè la stessa finzione letterale, che altro non fa che dar vita ed essere poetico a quel vero che adombra. Se Dante non avesse di questo Concetto informato la Divina Commedia, io non credo di osar troppo se affermo, che mancherebbele il miglior pregio. La sua poesia sarebbe, come le altre, una finzione destinata nel suo tutto a pascere la fantasia, e lusingare di passaggio gli affetti. Ma sotto la influenta di quella idea il meno (ciò che negli altri poeti è il più) è il campo e il dominio della immaginazione. Gli altri fingono, e basta che il facciano ne'termini del verosimile, per offerire alla mente un vago spettacolo, a cui gli occhi non sono avvezzi. Dante le apre il teatro del mondo invisibile in armonia col mondo visibile; in che ne anco tu trovi chi l'uguagli: ma pur non è il suo ultimo scopo. Come il fine di Dio nella creazione dell'universo fu l'uomo; e l'uomo perduto per lo peccato fu a quel medesimo fine ravviato dalla grazia del Salvatore; alla stessa maniera Dante nella creazione (mi si passi la frase) del suo Cosmo poetico fè l'uomo fine del gran lavoro, l'uomo che caduto al basso di ogni miseria per la colpa si riordini secondo tutto il processo cattolico nelle sue relazioni con Dio. Go-

vernato dalla sublimissima idea egli apparisce più che poeta, filosofo e teologo; e mentre che lo ammiri come filosofo e teologo, non ti cessa frattanto di essere eminente poeta. Il tettore alla sua volta trasportato dalle poetiche immagini fuori de'confini della natura sensibile, mapur conoscendo che si trova nel campo delle sue credenze cattoliche, ci sente un vero che non è solo poesia, nè natura; ma porta con sè molto di quelle commozioni, che ha sperimentato ne'tempi più sacri della sua vita, o a piè degli altari, o nel secreto dei suoi devoti raccoglimenti. Nè solamente ciò: ma perchè colle finzioni poetiche sono immedesimati gl'interessi più gravi dell'uomo, non pure temporanei, ma eterni; ed anzi quegl'interessi sono il fine di quelle finzioni, ei viene chiamato, quasi non consapevole, a richinare gli sguardi nel suo anino per riconoscere quali sieno le sue disposizioni verso l'ultimo suo fine, e forse a bramare qualche cosa di simile a ciò che il Poeta finse di ottenere mercè il triplice viaggio.

121. Ma se l'Alighieri ha potuto produrre un'opera di Poesia così vasta, così comprensiva, e così vera, ne va per ogni parte debitore alla Religione cattolica, che gliene ispirò il concetto, gli mise tra le mani la materia, gli prestò gl'istrumenti, e gli fornì le immagini, e'l colorito. Anche Virgilio nel VI dell'Eneide poetizzò l'Inferno: e prima di lui Omero nel XI dell'Odissea descrisse un convegno di spiriti evocati da Ulisse in luogo tenebroso, che si può dire inferno. Ma che hanno che fare queste due finzioni con quella dell'Inferno di Dante? Ulisse discende nella oscura grotta de'Cimmerii per

iii iii

avere istruzioni da Tiresia in ordine al suo ritorno in liaca. Enea valica gli abissi, e quinci fa passaggio negli Elisi per ricevere indirizzi e conforti dal padre per lo stabilimento del futuro suo regno. Omero e Virgilio si tengono ad un'ombra di tradizione primitiva rimasta ne'popoli; e di questa si valgono quale di un istrumento per un fine naturale, ne fanno una machina di maraviglioso poetico secondario, un episodio del loro poema, e niente più. Ma il Poeta cristiano fonda la invenzione del suo Inferno nel dogma cattolico, e benchè attemperi la condizione del luogo e delle pene alla esigenza della poesia, vedi da per tutto balenare la idea cristiana di una Giustizia eterna che fa vendetta del peccato, e ti ammonisce col fischio del flagello di provvedere, mentre che il puoi, che non ti colga nel peccato. Sin qui il poema dantesco vince di tanto quello di Omero e di Virgilio, quanto il concetto cattolico al concetto pagano soprasta. Ma che diremo del Purgatorio e del Paradiso, temi esclusivamente cristiani? ne'quali quando più grandeggia l'idea ed il sentimento cattolico, tanto più di nobiltà, di magnificenza, di affetto, e di efficacia ne sortisce la poesia: conciossiachè caduto sia dalla mente degli italiani quel grossolano errore, perchè si credea che le bellezze della Divina Commedia stessero in ragione contraria del procedimento dell'Opera: e può chi vuole per immediata esperienza farsi convinto della vanità di alcuni scrittori del secolo andato, tanto solo che sappia leggere nella Divina Comedia non pure con attenzione, ma meditando.

E che di tanto siasi elevato l'Alighieri sopra i poeti

anche massimi è frutto, lo ripeto un'altra volta, dell a celeste Religione. La natura e lo studio lo fecero pocta, e per ventura non inferiore ai sommi: la Religione gli educò la mente ed il cuore al Bello ed al sentimento di un ordine superiore a quello della natura: e il felicissimo innesto de'doni di natura, di grazia, e di arte usufruttuato nel campo dell'Universo e della Eternità lo fè rimanere Poeta unico e, come è giudizio di tutto il mondo, nella sua unicità Divino 1.

\* È a tutti noto che la Commedia di Dante Alighieri non sorti dall'autore, quasi per rispetto alla materia, l'aggiuoto di Divina: lo ebbe dall'unanime consenso de' contemporanei, a' quali parve miracolo, e come protestò il monaco llario a Dante stesso (\*), quasichè ispirazione di Dio. E pure alcuni, nell'atto che si professano cultori di Dante, gl'invidiano questo miglior monumento della stima degli antichi sugellato da tutt'i secoli posteriori, facendo disparire dall'edizioni che ne curano il titolo di Divina!

(\*) Del medesimo sentimento del monaco Ilario fu Franzesco Petrarca, il quale venuto a discorso con un suo amico di Pisa sopra il merito del Poema di Dante attestò: «che non vedeva che » per umano intelletto senza singolare aiuto detto Spirito Santo » si dovesse potere comporre quella Opera » : e producendo quel terzetto del XXIV del Pur.—lo mi son un che quando—Amor mi spira, noto, ed in quel modo — Che detta dentro vo' significando — soggiugneva : « Non vedi tu che dice qui chiaro : che quando » l'amore dello Spirito Santo lo spira dentro al suo intelletto, che » nota la sua ispirazione, e poi la significa secondo che esso Spiri» to gli detta, e dimostra? ». Di che conchiudeva il Petrarca che la Commedia piuttosto allo Spirito Santo che a Dante si dovesse intitolare. Questo documento si ritrova nella biblioteca del principe Borghese in Roma, ed è stato pubblicato dal p. Ponta. Ved. Nuovo sperimento su la principale Allegoria ecc. pag. 6 in nota.

e

PO: LOS

10

l į

il dimestra il significate in genere dell'Allegoria fontamentale compresa ne' due primi canti della Divira Commedia.

122. Spiegata l'Allegoria dell'intero Poema, facciamo un regresso ai primi due canti, che contengono l'Allegoria fondamentale, se ci avvenga di quinci dedurre colla medesima evidenza il suo vero significato, almeno in genere.

Narra il poeta com'egli, non saprebbe dir come, si trovò smarrito in una selva; e riuscitone per divina mercè, si avviò verso un colle che gli appariva bello e giocando dei raggi orienti del sole. Ma ecco su i primi passi venirgli contro una lonza, e poi un leone, finalmente una lupa per contrastargli la via; quest'ultima precipuamente sì lo incalza e lo preme, più e più appressandosi, che il misero è costretto a ritrarsi ed indietreggiare, tanto che è sul punto di ricadere nel cupo fondo della selva. In questa gli appare Virgilio, il quale desideroso di aiutarlo, come il Poeta caldamente nel pregava, gli fa sapere che non è possibile per quella via uscire a salvamento: la lupa che tiene il passo non lascia di là passare il viaggiatore; e tanto lo impedisce, che finalmente lo uccide. Verrà pure il suo tempo quando che sia, ed un terribile Veltro le darà la caccia, e rimetteralla nell'Inferno. Ma ora è da provvedere altrimenti: lo segua, ed ei lo condurrà per luogo eterno a visitare la carcere infernale; vedrà que ci appresso il Purgatorio; e se inoltre vorrà passi alle beate regioni del Paradiso, un'anima più deg gli farà scorta. Dante con affetto e desiderio acconste: pur poco dopo si addimostra irresoluto, parendo che la impresa soverchi di troppo la pochezza de sue forze. Finalmente riconfortato da Virgilio, che racconta per minuto la visita che Beatrice gli fè i Limbo, e quel che riseppe da costei che si era conchi so nel cielo per la salvezza di lui, e da ultimo il mi dato che diégli la medesima Beatrice di fare ogni opra di camparlo, riviene nel primiero proposto, e turiconoscenza ed amore alla sua celeste benefattrice riconmette alla scorta ed al magisterio di lui.

Questa è in poco la esposizione letterale del promio della Divina Commedia, il quale, come ognuni contiene l'Allegoria fondamentale di tutto il Poema noi avremo fatto un gran passo, come il più mala vole, così anche il più importante pel senso di tutta l'Ilegoria, se ci fia dato di fermare con ogni certezza e cosa sia nella verità intesa dal Poeta quello stato miseria, che in figura è smarrimento nella selva, e cosa il termine a cui desiderò di aggiungere addirizandosi al colle.

123. Affermo dunque che lo stato di miseria in che di Dante di essere incorso è lo stato di peccatore sgr ziatamente inviluppato di molti abiti rei, ed il termi a cui si volle addurre, una condizione di vita cristi

I Sunto del primo e secondo canto dell'Inferno.

namente virtuosa. L' una e l'altra verità sarà consequenza del significato che abbiamo discoperto delle tre Cantiche.

- 123.E prima mi si permetta di fingere una ipotesi, la quale, perchè non assurda, niuno mi potrebbe disdire. hmaginiamo che per un caso qualunque si fossero smarriti li due primi canti della Divina Commedia. Legguadola dal terzo in poi, vi troveremmo, ( quello che cra nè più nè meno) significata la conversione di Dante, la espiazione, la perfetta unione con Dio. Se volessimo pensare un proemio di quest'opera, come fingiamo, incompiuta, quale ci si potrebbe appresentare più spontaneo, più conveniente, dirò anche più necessario di questo, che il Poeta esponesse l'occasione ed il principio del suo convertirsi a Dio, e però toccasse per qualunque maniera dello stato dell'anima sua, e del desiderio di ridursi a virtù? Il perchè trovando col fatto che nel proemio, per buona ventura non ismarrito, espone un suo stato di miseria, ed i primi tentativi di camparne, dobbiamo per ogni buona ragione inferire che quello stato di miseria simboleggia gli abiti peccaminosi, che lo avevano straniato da Dio, e quegli sfori le pruove di convertirsi.

124. E questa medesima conseguenza che proviene dalla connessione generale del Proemio coll'Opera, ci tiulge di tutto il suo lume, se riguardiamo il modo peciale del vincolo, come cioè nel fatto Dante lega il Proemio coll' Opera stessa. Conciossiachè io discorro così: come ha la esposizione letterale del contesto, la ragione sufficiente del viaggio di Dante per l' Inferno

pel Purgatorio e pel Paradiso fu il desiderio di uscire da quello stato di miseria che in presente lo premeva, ed era la trista vita nella selva e nella valle deserta. Di fatto avea cercato di liberarsene tentando di superare il colle; ma riuscitagli a vuoto la pruova, impedito come fu dalle fiere, Virgilio gli fe' intendere che altro scampo non gli era che viaggiare pei tre regni; ed egli animato da'suoi conforti si accinse a seguirlo,!! che viene a dire, che lo stato a cui Dante sarebbe riuscito dopo quel viaggio dovrebb'essere del tutto contrario allo stato in che fu da Virgilio ritrovato. Ma come si è già chiarito, quel viaggio importa la conversione dal peccato, l'emendazione della vita, e l'unione perfetta con Dio. Adunque l'antecedente stato non poteva essere altro che una miseria contrariante per filo a cotesta felicità, cioè la miseria del peccato. E dicevamo che Dante si rappresenta nella condizione di peccatore sgraziatamente impedito di assai abiti rei: e ce ne fa persuasi la grande impresa che parve in cielo la conversione di lui, si che fu necessario che le tre donne celesti, precipuamente la donna gentile, facessero pruova straordinaria della loro potenza per infrangere il duro giudizio fermato contra, e venire a capo del pietoso intendimento. Ma più dimostrativo è il mezzo che fu scelto a salvarlo: perciocchè si volle che prendesse per ogni modo il cammino dell'Inferno;e ciò perche ogni altra via sarebbe riuscita inefficace. Quindi Virgilio istrutto all'uopo da Beatrice gli disse recisamente:

A te convien tenere altro viaggio,

Se vuoi campar d'esto loco selvaggio.

Beatrice stessa in altro luogo che, dovremo fra o comentare dirà di lui:

Tanto giù cadde che tutti argomenti Alla salute sua eran già corti, Fuorchè mostrargli le perdute genti <sup>1</sup>.

ssa fa ivi un contrapposto tra il male del Poeta, rimedio, che ci volle per guarirlo, argomentando dalla necessità di tanto estremo spediente di salugravezza della infermità. Laonde se la infermità stato di colpa, ci è forza inferire che non era nto reo di qualche peccato, ma di lunghi abicosì fattamente connaturati, che non sarebbe ıto a rilevarsene co' sussidii ordinarii: egli avea rio bisogno di un viaggio per l'Inferno, cioè come veduto, di una contemplazione attesa e profonda eterni supplizii; sicchè quasi vedendoli conceorrore della sua miseria, e ferma ed efficace vodi camparne. Nè altrimenti vediamo nel fatto acre, che coloro i quali cominciano ad allentare il alle Ioro passioni, se non si tengono per via, non olto, e giungono a tale che i comuni richiami della a non giovano a farli rinsavire. Di questa condizione della coscienza rende immagine, come vedremo. la selva, per mezzo la quale si aggirò lunghi anni il Poeta smarrito, e dove, se non era Virgilio, lo avrebbero certamente ricacciato le triste fiere. Egli è vero che a qualcheduno potrebbe saper duro che in sal principio dell' Opera ei volesse con questa si umbe confessione de' suoi falli indurre nei lettori un concetto così basso di sè. Ma tant'è: e noi possiamo comentare quello che ha scritto, non già per nostre regioni fargli dire ciò che non ha detto. Del rimanente siccome questo è uno dei validi argomenti dei nuovi critici, noi vi dovremo tornar su in luogo più accescio: per ora ci basta di aver notato che abbiam veduta la difficoltà, e senz'altro rimettiamoci nella nostra coàchiusione, la quale perchè di somma importanza, ci conviene collocare in piena luce, sicchè quanti non isdegnino di mirarvi, la riconoscano vera per ogni lato.

125. E potrebbe per avventura ripigliare alcuno che non è certo per ogni modo che il fine a che Dante si spingeva movendo dalla selva verso il colle, fosse lo stesso che quello, a cui finalmente si dirizzò per l'avviso caritatevole di Virgilio. Imperciocchè può bene concepirsi che il colle fine di Dante fosse una cosa, e l'esito del viaggio proposto da Virgilio fosse un'altra, e per conseguente che lo stato nella selva si opponesse propriamente allo stato sul colle, tanto solo che il bene voluto procacciargli da Virgilio col viaggio, contenesse un rimedio efficace, benchè indiretto contro il male della selva. Applichiamo un esempio per vedere se regga la ipotesi, e sia nella spiegazione storico-politica de'moderni.

Secondo questo appiglio Dante nel primo canto espor-- rebbe lo stato di miseria nell'esiglio, le pruove fatte Per uscirne libero, e gli ostacoli delle tre Potenze, Firenze, Francia e Roma, che gl'impedirono la salita del colle, cioè il termine a cui bramava di divenire di tran-Quillità e riposo nel seno della sua patria. Ciò posto Virgilio che gli propone (come ha il testo) il viaggio pei tre regni, gli verrebbe a consigliare (secondo abbiamo dimostrato che significa quel viaggio ) la converzione a Dio per tutti i gradi, sino all'ultimo della persezione più consumata. Il pio suggerimento, non può magarsi, sarebbe degno di un egregio padre spirituale. che al povero rilegato chiedente aiuto per venir fuori dell'esilio in sostanza direbbe: « Figliuol mio, tu ti rattristi che hai perduta la tua patria: e non siamo 4 tutti peregrini ed esuli su la terra? quello che vera-« mente importa è che ti assicuri la celeste : chè così c solo potrai acquistare ancor per la vita presente « quella felicità che non ti è dato godere dove e come « tu brami. Adunque renditi a Dio; e per farlo da sen-← no considera i gastighi del peccato , e fa di espiare « colla penitenza i tuoi falli: dopo di che ti potrai su c le ali della contemplazione levare al cielo; e vi trove-« rai a mille doppii quella felicità che altro che imper-← fetta non potresti ottenere nella tua patria terrena ». In questa maniera unicamente il consiglio di Virgilio potrebbe corrispondere ai bisogni di Dante. Nel quale caso, convinto egli della verità di quelle parole di vita eterna, avrebbe dovuto rinunziare al primo desiderio della patria e risponder così: «Tanto meglio per me:

« in questa selva oscura , in questa piaggia disert « avrò più agio di meditare i segreti della vita futura « di soddisfare pe' miei peccati , e procacciarmi co « la vera felicità ». Ma chi altrimenti che scherzand vorrebbe in questi sensi tradurre ciò che insieme d scorsero, e conchiusero insieme Virgilio e Dante?

126.E simiglianti stravaganze verrebbero fuori qu lunque altra diversità si ponga nella sostanza tra il ne inteso da Dante col viaggio al colle, ed il fine pr posto da Virgilio col viaggio pei tre regni. E senza c facciamo altre peculiari applicazioni, basterà che gui diamo un pòpiù attesamente nel contesto, e saremo p namente convinti della identità dei fini, che dicevan E di vero, si è veduto poco fa, che lo stato a cui rius rebbe il Poeta col viaggio misterioso per l'altro mon sarebbe uno stato direttamente opposto a quello de selva, essendo che appunto per camparlo da que condizione di luogo, la pietosa ombra del Mantova gli porse il consiglio. Ed or che altro desiderava il Po ta quando si addirizzò al colle, se non di uscir libe da quel medesimo luogo? Se con tutto questo il fine Dante non fu quello stesso a che Virgilio mirò, de biamo contentarci di dir questo assurdo, che l'auto della finzione intenda di una maniera la figura che p ne di una sua miseria, e di un'altra maniera tutta versa la faccia intendere al personaggio, che viene liberarlo.

127. Ma che non sia così, udiamolo da Virgilio il qui le sul proposito del monte, o del colle, che simbolegi il termine positivo, a cui si addirizzava il nostro Poeta, così dice:

Ma tu perchè ritorni a tanta noia?

Perchè non sali il dilettoso monte,

Ch'è principio e cagion di tutta gioia? <sup>2</sup>

Colla quale sentenza manifestò che assolutamente parlando avrebbe voluto che il Poeta per liberarsi dalla tristizia della selva poggiasse il monte, verso cui si era incaminato. Che se poi ne lo distolse, unica ragione fu il contrasto della lupa che gl'impediva il passo. Laonde se Virgilio bramava che Dante venisse in uno stato di felicità contrario a quello della selva, e gliela procurò col viaggio pei tre regni: se nondimeno, assolutamente parlando, avrebbe voluto che salisse il monte, chiarissima cosa è che Dante avrebbe trovata su monte quella stessa ragione di felicità, a cui lo condusse finalmente Virgilio per un giro tanto più lungo e faticoso.

128. E questo monte egli appella principio e cagione di tutta gioia: che non direbbe nè potrebbe dire, se non figurasse la stessa specie di beni, che furono procacciati per lo viaggio de' tre regni. Perocchè intesa in questo senso la proposizione di Virgilio sarebbe veramente degna di quella profonda sapienza che Dante gli attribuisce: ma se le si dia un diverso significato, il Savio gentil che tutto seppe, si lascerebbe nel primo incon-

tro con Dante fuggir di bocca un ben grosso sproposito. Pognamo di fatto che il monte significhi la virlu cristiana, qual sentenza più vera di questa, ch'ei sarebbe principio di tutta gioia? Conciossiache o non si trovi su questa terra solida contentezza e pace di cuore, o la posseggano solamente quegli che conducono una vita cristianamente virtuosa. La quale verità benchè da molti sia confessata, nondimeno assai pochi ne sono praticamente persuasi: ed è perciò una verità profonda, che non è dato a tutti di comprendere pienamente. E certo, quando Virgilio disse tutta gioia, secondo la vera forza delle parole, dovè avere riguardo alla felicità assoluta, che non ha nessun difetto di bene, ma ridonda di gaudii d'ogni ragione; e così fatta felicità non è già di questa vita di patimenti e di pruove , ma sì dell' altra, Tuttavolta perchè ha essa ragione di premio non può l'uomo aspettarsela, se nel tempo dello sperimento non avrà messo in atto i meriti delle buone opere, che dinanzi alla Giustizia divina saranno la cagione adeguata perchè voglia retribuire il guiderdone. Il che messo, se il colle o il monte a cui si addirizzò il Poeta, nella estimazione di Virgilio è cagione della eterna beatitudine, deve di necessità significare le opere delle cristiane virtu, che solo hanno ragione di merito per la vita beata. E sarà pure principio di essa beatitudine, perché sebbene non la contiene formalmente, la contiene nondimeno in virtu. come il principio racchiude in sè la conseguenza; la contiene in isperanza, perchè vi è interposta la promessa di Dio; la contiene finalmente in assaggio, per-

chè Iddio suol ricambiare i sagrifizii fatti per suo amore di quella pace e consolazione interna che al dir dell'Apostolo exsuperat omnem sensum, e non può altrimenti definirsi che come un gusto anticipato del Pandiso. Ed ecco perchè io diceva che intesa in questi sensi la proposizione di Virgilio sarebbe veramente dena del Savio che rappresenta. Laddove se il monte significasse nelle sue parole qual che si voglia altro bene temporale, fingiamo il ritorno nella patria, la proposizione di lui così universalmente affermata, che il vivere nella terra natale fosse principio e cagione di tutta giqia sarebbe assolutamente falsa, Perocchè a non uscire delle ragioni de' beni materiali, chi mai direbbe che sono in possesso della piena felicità terrena tutti coloro che o non hanno perduta, o racquistano la patria? Il quale discorso si applichi alle diverse condizioni di beni circoscritti ne' limiti della presente vita, e ne proverrà la medesima conseguenza.

128. Ma qualcuno potrebbe opporre che procede si veramente il discorso quando la proposizione di Virgilie si voglia interpretare secondo tutto il rigore delle parole. Per opposito se le si dia una specie di universalità relativa, come a dire, che le parole tutta gioia sieno volte a significare la presenza di tutti que' beni morali e civili che Dante sommamente desiderava, il nostro argomento torna a nulla. Or quale difficoltà che il Poeta se, pognamo, ardeva del desiderio di ricogliersi nella contemplazione degli studii, o era vago della pubblica felicità, o della monarchia e che so io, facesse da Virgilio appellare qualcheduno di cotarti

obietti di sue brame principio e cagione di tutta gioia. Per verità siamo così facili ad essere illusi nella esti mazione de' beni, e così volentieri ci lasciamo lusingare alle vuote immagini di felicità, che niuno si farebbe scrupolo di applicare l'aggiunto di tutta gioia eziandio a beni di minor conto: e dovremmo noi maravigliarci che Dante l'usasse in proposito di beni temporali sì veramente, ma di altissima rilevanza?

Io non niego che la frase non possa essere limitata nel genere di temporale prosperità: ma è certo per l'altra parte, che una proposizione assoluta, se non ha per tutto il contesto que' limiti ne' quali si vuole circoscrivere, assolutamente si deve intendere. Però è, che se quegli che parla non dà nessun indizio di un senso circoscritto, e nondimeno intende un tal senso, ei pronunzia una falsità. Or si vegga se l'Alighieri sia stato veramente strapazzato da chi l'ha voluto leggere sopr'animo. Non solo Virgilio non dà nessun indizio di volere la sua proposizione nel genere de' beni temporali contenuta, attenuando così la significazione di tutta gioia; ma ci fa positivamente conoscere, che la intende nella vera e propria forza delle parole.

E vaglia la verità. Si è già dimostrato di che sorte felicità fosse quella che il Mantovano fece acquistare a Dante conducendolo per l'Inferno, e pel Purgatorio: ed il lettore, che avrà avuto la pazienza di accompagnarmi sin qui, comprenderà meglio che io non dica, che i beni acquistati mercè di quella via gli furono veramente principio e cagione di tutta gioia in quel proprio ed assoluto senso della dizione, che abbiamo poco

innanzi spiegato. Per la qual cosa se Virgilio chiama il monte principio e cagione di tutta gioia, ed assolutamente parlando avrebbe voluto che il salisse, ci fa capire che li sopra avrebbe Dante ritrovato quel principio stesso, e quella stessa cagione di tutta gioia, che col viaggio che poi fece si potè procacciare.

Le quali cose così essendo dobbiamo con ogni verità conchiudere che la miseria da cui Dante cercò di liberarsi passando al colle, fu la stessa onde lo fè rivenire Virgilio mercè del misterioso viaggio: ed il fine che quegli si propose indirizzandosi al colle fu lo stesso specificamente, che il Mantovano gli fè conseguire per sì lungo cammino. Il perche la miseria in che Dante si volle rappresentare fu lo stato di peccato; ed il fine a cui si provò di pervenire montando il colle fu la vita di virtuoso cristiano.

#### CAPITOLO XI.

## Si disamina un modo onde alcuni si argomentano di connettere il primo canto col Poema.

129. Della rilevantissima conseguenza ultimamente dedotta ci è stato principio il significato delle tre Cantiche stabilito innanzi, e termine di mezzo il vincolo che unisce il proemio coll'Opera; quello e questo si facili a discoprirsi, che per ventura non potrebbero essi fuggire ad una vista mediocre altrimenti, che non volendo vederli. Nè so persuadermi che i critici moderni per altro sì accorti non vi abbiano posto mente: ma forse

il timore di abbattersi nella conchiusione odiosa gli ha consigliati di tenersi da lungi più che potevano da ogni ragguaglio tra il primo canto ed il Poema, quasi la proposizione dell'opera non avesse che fare coll'opera, ed il concetto di così dubbia interpretazione non potesse aver luce dallo stesso lavoro, dov'è attuato. Pure vi ha di quelli che non dan mostra di cotanta cecità; e sono coloro che vogliono vedere, duce il Marchetti, nella selva l'esiglio, e nel colle la patria. E per ventura la lor medesima spiegazione sì disforme dalla propria natura del poema gli mise nella stretta di dovere come che fosse commetterla col poema stesso: e poichè nol potevano colle sue intime parti, si tennero ad un suo estrinseco effetto, cioè alla gloria e celebrità che ne sarebbe all'autore provenuta. Dissero adunque che il Poeta cadulo nella selva esilio fè ogni opere di riuscire al colle simboleggiante la vita riposata nella patria; ma tre fiere, immagini delle tre Potenze, Firenze, Francia, e Roma gliel contesero, e più che le altre Roma, figurata come dicono nella lupa. Quando parvero più disperate le sue pruove, gli sovvenne l'amoroso consiglio di Virgilio, che fattolo accorto quella via diretta di ritorno essere impossibile, gli propose l'opera di un poema, che tenterebbe colla sua guida (cioè aiutato dallo studio nel suo volume), donde trarrebbe ogni copia e splendore di poesia. Dal felice riuscimento del lavoro gli verrebbe tal gloria che la sua patria per vaghezza di ornarsi di lui trarrebbelo dall'esilio. Il viaggio adunque o la via per la quale Virgilio promise trarlo di quella valle non è che il

mirabile lavoro di un poema; e per conseguente le treCantiche non altro possono significare che un mezzo di ritorno nella patria. Trascrivo i versi ai quali corrisponde cotesta interpretazione, perchè il lettore, prima di ogni nostro ragionamento senta immediate la violenza che il testo ne patisce:

A te convien tener altro viaggio, Rispose, poi che lagrimar mi vide, Se vuoi campar d'esto loco selvaggio.

Ond'io per lo tuo me' penso e discerno
Che tu mi segua, ed io sarò tua guida,
E trarrotti di qui per luogo eterno,
Ove udirai le disperate strida,
Vedrai gli antichi spiriti dolenti,
Che la seconda morte ciascun grida;
E vederai color che son contenti
Nel fuoco, perchè speran di venire,
Quando che sia alle beate genti;
Alle qua' poi se tu vorrai salire,
Anima fia a ciò di me più degna,
Con lei ti lascerò nel mio partire. 2

130. Io intanto mi fo primamente a domandare, come Virgilio che ha conosciuto unico strumento di salute a Dante un poema di gran lena, Virgilio che gli ha deter-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Marchetti Discorso cit. presso alla fine.

<sup>2</sup> Inf. I, 91.

minato il tema proponendogli per soggetto l' Inferno. ed il Purgatorio, lascia poi in arbitrio del suo discepolo la trattazione del Paradiso, come apparisce da quelle parole Alle qua' poi (genti beate) se tu vorrai salire ecc. Egli che fu quel gran maestro di poesia dovea pur conoscere che la natura stessa dell'argomento esigeva quella terza parte, la quale mancando, la grande opera di Dante sarebbe riuscita incompiuta, e quindi essenzialmente imperfetta. Sicchè poteva benissimo permettere all'arbitrio di lui la scelta del subbietto, poichè se la gloria poetica era il fine adeguato, cotesta gloria tanto potea guadagnarsela con quel poema, quanto con qualunque altro:ma posto che gli avea voluto (non si saprebbe dire il perchè) determinare ancor la materia, non era più cosa indifferente alla gloria poetica di Dante lasciare quella parte del lavoro. Perocchè egli degli altri poeti onore e lume, dovea in Aristotele aver letto che il soggetto del Poema epico dev' essere uno intero e verfetto: cioè come animale non mancante di alcuna delle sue parti necessarie1. Come dunque si mostra così freddo rispetto alla parte più sustanziale del tema proposto? Se Dante fosse un poeta che litighi colle frasi e colle rime, potrebbe farglisi scusa di non aver saputo dir meglio. Ma un tal sospetto gli è ingiurioso non poco, precipuamente nel primo canto, che se non è de'più belli, è certo de'più studiati. Solo nella nostra spiegazione si trova una ragione assai profonda, perché Virgilio abbia lasciato all'arbitrio del

Metast. Estratto della Poet, di Arist, cap. XXIII.

suo raccomandato quel terzo viaggio: conciossiachè mezzo necessario alla salute solamente sia la riparazione dell'amicizia di Dio, ed una tale purgazione di affetti, che si possa perseverare nel nuovo stato di grazia. Ora di tanto lo agevolava il viaggio per l'Inferno, e pel Purgatorio: questo adunque gli prescrive Virgilio come indispensabile. Ma il corso pel Paradiso importa un aringo di altissima perfezione, a cui pervengono pochissimi, possono aspirare le anime più elette, ma che non è comandato a niuno. Ecco dunque perchè Virgilio contento de' due primi viaggi non si ardisce d'imporre il terzo. Nè si dica che anche in questa ipotesi rimarrebbe intera la difficoltà del poema imperfetto. Nella nostra spiegazione Virgilio non propone un tema di poesia. ma un mezzo di ricondursi a Dio. Il poema sarà concepimento di Dante, il quale a suo tempo saprà disporsi la materia secondo l'esigenza della ragione poetica.

131. Non si creda però che al valore di una frase, che sempre si può contrastare, unicamente ci tenghiamo: chivi ponga ben mente troverà nella ipotesi nuova una ripugnanza intrinseca per la quale non si potrebbe mai accettare. lo voglio supporre per poco che Dante veramente si aspettasse, dal suo Poema un tanto bene, che sarebbe per esso, come in premio del suo valore poetico, richiamato dall'esilio: voglio supporre di vantaggio, che proprio in vista di questo fine, si fosse messo nell'opera del maraviglioso lavoro. Che perciò? Si può quindi argomentare che la selva del primo canto significhi l'esilio, il colle, la vita pacifica nella terra na-

tale, i primi passi verso il colle, le speranze di prossimo ritorno, le tre fiere, i tre principali impedimenti, e da ultimo il poema un mezzo di ritorno nella patria? Dico risolutamente di no. E di vero: chi è che non distingue in ogni opera di arte due fini, l'uno intrinseco all'opera, l'altro dell'autore, i quali due fini non solo sono diversi, ma spesso contrarii tra loro ? Uno scultore, pognamo, ha formato un gruppo con che vuol significare la virtu della liberalità; ed egli avrà intanto lavorato per amore di guadagno, e sarà soverchio anzi che no nelle sue pretensioni. Non sarebbe questo un caso de'comuni ad avvenire? Ma per conoscere con un esempio più vicino alla nostra materia la diversità de' due fini riguardiamo nell'Eneide, Quale è il fine intrinseco ed adeguato dell'opera? Quello stesso del protagonista Enea, cioè lo stabilimento del suo regno nella Italia. Quale si fu il fine dell'autore? forse la gloria poetica, forse la grazia di Ottaviano Augusto, forse l'una e l'altra insieme. Nella Divina Commedia l'autore istesso è protagonista. Ma questo non dà facoltà di confondere il fine, che per ventura fu in mente di Dante autore, col fine che certamente si ebbe proposto Dante protagonista. Ora se il fine di Dante protagonista fu il processo cattolico dallo stato di peccatore allo stato di perfetto, come si è dimostrato, non si dee tener conto del fine di Dante scrittore per ispiegare il concetto dell'Opera.

Solo per una via si sarebbe potuto annodare nell'opera stessa i due fini, se cioè il primo canto non fosse proemio ed anzi principio dell'azione; ma una specie di prefazione dello scrittore. In questo caso Dante prima di pigliare le mosse dichiarerebbe la ragione finale, (ragione tutta estrinseca alla interna economia del lavoro) che lo avesse indotto a tentare un poema così nuovo e così difficile; non altrimenti che Virgilio innanzi d'intonare solennemente coll'epica tromba quell' Arma virumerue cano ecc., avrebbe potuto produrre più oltre il proemiuccio incominciato con quei versi ( se pur son suoi) Ille ego qui quondam gracili modulatus avena ecc., ed esporre sinceramente il desiderio della gloria, o della grazia di Cesare che gli moveva la penna. Ma il primo canto della Divina Commedia non è prefazione dell'autore, si veramente inizio dell'azione del protagonista per quel vincolo necessario che l'unisce col rimanente dell'Opera. Per la qual cosa se il fine del Poema è di significare la riparazione dell'anima ne' sensi sopradetti, l'Allegoria del primo canto, avuto riguardo alle figure, non può adombrare altro che lo stato opposto a quella riparazione, cioè lo stato di peccato.

132. Ma qui è da rispondere a due luoghi dell'Inferno che producono il Marchetti e il Borghi, ed altri della loro opinione. L'uno è del X dell'Inferno, dove Cavalcante Cavalcanti, veduto che Guido figliuol suo amicissimo a Dante, pur in questo viaggio non gli veniva compagno, così gli dimanda:

. . . . Se per questo cieco Carcere vai per altezza d'ingegno, Mio figlio ov'e? e perchè non è teco?

# 194 CONCETTO DELLA DIVINA COMMEDIA

### E Dante:

. . . . Da me stesso non vegno; Colui che attende là per qui mi mena, Forse cui Guido vostro ebbe a disdegno <sup>1</sup>

L'altro è del XV pur dell'Inferno, dove ser Bru to Latini già suo maestro in giovinezza lo interro

Anzi l'ultimo di quaggiù ti mena?

E chi è questi che mostra il cammino?

Alla quale inchiesta così soddisfa il Poeta:

Lassù di sopra in la vita serena
. . . mi smarri' in una valle
Avanti che l'età mia fosse piena.
Pur ier mattina le volsi le spalle;
Questi mi apparve, tornando io in quella
E riducemi a ca' per questo calle.

### E l'altro:

Non puoi fallire a glorioso porto,
Se ben mi accorsi nella vita bella:

E s' io non fossi sì per tempo morto, Veggendo il Cielo a te così benigno, Dato ti avrei *all'opera* conforto.

Or qui per le parole di Cavalcante si pone che l'Alighieri discorra per l'Inferno per altezza d'ingegno; e dalla risposta di lui si ha che intanto Guido non gli viene compagno, perchè non ebbe amore a Virgilio, per virtù del quale si compiva quel cammino: il che viene a dire che per ciò solo Guido non si appaiava con Dante, perchè non avea posto bastevolmente studio nelle opere del Mantovano: di che il viaggio di Dante non è altro che il Poema. Brunetto Latini altresì afferma che se non fosse morto si per tempo lo Avrebbe confortato a quest'opera. Opera dunque non è propriamente il cammino dell' Inferno: altrimenti Tual conforto avrebbe potuto porgere un vivo a chi Si fosse messo a viaggiare per le regioni de' morti? e molto meno può significare la conversione del Poe-La da' vizii alla virtù; chè un tanto fine non gli po-Lea certamente agevolare quel ser Brunetto, che fu dannato al terzo girone per colpe nefandissime. Restadunque che l'opera ed il viaggio di Dante sieno il lavoro poetico: donde séguita che il fine del viaggiatore non è che il fine che può avere il poema stesso, cioè la gloria, o il glorioso porto, che dice ser Brunetto. Così argomentano il Marchetti e il Borghi.

<sup>1</sup> Inf. XV, 46.

Ma non era bisogno di addurre quei testimonii per farne persuasi che Dante ha scritto un poema: non lo vediamo noi, non lo leggiamo? Imperciocche questo è tutto che si può dedurre da quei luoghi, che Dante noi viaggiò altrimenti per l'altro mondo, ma finse di viaggiare, e il finse poeticamente. Adunque l'opera di Dante è un poema! E chi potrebbe dubitarne? Ma che quest'opera che nella sua realtà è un poema non significhi qualche altra cosa con ciò che vi si finge, questo è che non si dimostra co' testi arrecati, e che pure si sarebbe dovuto dimostrare.

133. Ma per rispondere direttamente, distinguiamo, come è dovere, nella Divina Commedia due cose fra sè diversissime, la materia che vi si tratta, e la forma onde la materia è disposta: la materia è la finzione di un viaggio per l'altro mondo; la forma è la poesia. Qual dubbio che alcune proprietà sono tutte della materia, e non debbono appartenere alla forma: ed altre son della forma, nè possono riferirsi alla materia? E per non uscire dell'argomento, dice il Marchetti che l'orcra di Dante pel testimonio del Latini e di Cavalcante non è un viaggio per l'altro mondo, ma sì un poema. Tanto meglio soggiungo io: perchè così si fa chiare che in quei luoghi non si discorre della sostanza della finzione ma della forma; e già sappiamo che poetare non è lo stesso che viaggiare. Inoltre essendoci pur noto che il Poeta in quell'opera ci racconta un finto viaggio, per l'argomentazione del Marchetti siamo certificati, che nè Cavalcante nè il Latini si brigano punto della sustanza della finzione, e lasciano tutto a noi l'incarico

di cercare quale sia la sua significazione allegorica. quale il fine. Che dunque considerano essi? considerano la poesia, e niente più. Così Dante varca i luoghi bui per altezza d'ingegno, perchè finge quel cammino per virtù di altissima poesia: e Guido non gli è compero, perchè non si giovò dello studio in Virgilio per aggiungere allo stesso vanto di alto poeta. Per simil maniera il Latini se non fosse morto gli avrebbe somministrati buoni sussidii per condurre felicemente il poema; e ad ogni modo gliene augura esito fortunato e cloria. Le quali cose staranno sempre qualunque sia, qualunque possa essere la significazione del poema, o la materia della finzione poetica, o il fine intrinseco di essa. Che se alcuno addimandasse perchè Dante mentre che viaggia, ossia nell'atto della finzione, a personaggi ne' quali si avviene nel viaggio stesso mette su le labbra parole che alludono a ciò che ha di reale la sua opera, vo' dire alla forma poetica, gli si perdoni, che abbia voluto per poco richinare la mente del lettore sul pregio del suo lavoro, e sia pure con qualche pregiudizio della materia.

134. Ma il Borghi ci stringe viepiù colla risposta di Dante a ser Brunetto:

Lassù di sopra in la vita serena,
Rispos' io lui, mi smarri' in una valle,
Avanti che l'età mia fosse piena.
Pur ier mattina le volsi le spalle;
Questi mi apparve tornando io in quella,
E riducemi a ca' per questo calle.

« Per avere la naturale spiegazione di questo luo« go ( ei dice ) sarà forza, mi credo, interpretarlo ap« punto dell'esilio: non potendo Dante aver parlato di
« ritornare alla patria, se non dall'esilio. Nè per la
« strada che a ciò teneva sembra lecito intender altra
« cosa che non sia la tessitura del sacro Poema; im« perciocchè le parole che seguono di Brunetto già

« precettore all'Alighieri, e i conforti ch'ei dice avrebbe

« dati all'opera, se avesse avuta più lunga vita, non
« lasciano dubbio che si ragioni della poetica impre« sa »¹. Un po'di pazienza di leggere più innanzi, e svamirà il prestigio dell'argomento; imperciocchè non più
che due terzetti appresso ai citati, così segue ser Brunetto:

Ma quell'ingrato popolo maligno,
Che discese di Fiesole ab antico,
E tiene ancor del monte e del macigno,
Ti si farà, per tuo ben far, nimico.
Ed è ragion; chè tra li lazzi sorbi
Si disconvien fruttare il dolce fico.
Vecchia fama nel mondo li chiama orbi;
Gente avara, invidiosa, e superba;
Da'lor costumi fa che tu ti forbi.
La tua fortuna tanto onor ti serba,
Che l'una parte e l'altra avranno fame
Di te; ma lungi fia dal becco l'erba.

z Op. cit. Lez. VI.

Faccian le bestie fiesolane strame
Di lor medesme, e non tocchin la pianta,
Se alcuna surge ancor nel lor letame,
In cui riviva la sementa santa
Di quei roman, che vi rimaser, quando
Fu fatto il nidio di malizia tanta.

Queste parole contengono con tanta evidenza la predizione, che ora per la seconda volta si fa a Dante del suo esilio, che sarebbe opera inutile ogni ragionamento a dimostrarlo: e non solo per le parole del Latini, ma per la risposta dello stesso Dante a prima occhiata l'intendiamo; poichè su tal proposito gli risponde:

> Ciò che narrate di mio corso scrivo, E serbolo a chiosar con altro testo A donna, che 'l saprà, s' a lei arrivo.

L'altro testo è la predizione pur dell'esilio avuta da Farinata nel canto X; e la donna che gli deve comentare e questo e quello è Beatrice, a cui Virgilio ne rimise la spiegazione ne' dubbii angosciosi, che allora travagliarono l'animo di lui. Or dunque come Virgilio riduce nella patria Dante ben due anni prima che ne fosse uscito, e come Dante si potè smarrire nella valle esilio, due anni innanzi che dall' ingrata Firenze fosse sbandito? Nè qui è luogo a ricorrere ad una visione antecedente di casi avvenire; perciocchè, come è chiaro, nello stesso tempo, nello stesso luogo, nello

stesso discorso, un medesimo avvenimento si dovrebbe supporre antecedente e conseguente, passato e futuro. Né basta: dovremme ancor dire, che Dante per una parte sapesse del suo esilio, sentendogli pronuziare con tanta franchezza, che Virgilio lo riduce nella patria per quel calle; e dall'altra che non ne capisse nè punto nè poco, affermando egli quivi stesso, che si attende ad una donna celeste, la quale gli vorrà deciferare le oscure predizioni della sua futura disgrazia. Oltrechè cotesti critici pugnano col medesimo lero fondamento: perocchè non misero essi come base della loro spiegazione, che Dante non avesse compreso i simboli del 1 canto significanti l'esilio (n. 42.)? Come dunque gli fanno ora con tanta franchezza dichiarare che quel viaggio è un ritorno dall'esilio?

135. Ma quando ancora non vi avessero contradizioni così aperte, a trarre argomento dal contesto non solo non si può inferire che il viaggio significhi un mezzodi ritorno alla patria; ma si dovrebbe anzi supporre che positivamente sdegnasse di porvi piede. E che dicono, se non questo, le sentenze che si fa recitare da ser Brunetto, quel contrapposto fra i costumi di lui e de' florentini; il suo ben fare, e l'ingratitudine di quelli; l'onore che gli faranno le due parti, ciascheduna desiderando di vendicarlo a sè; e il castigo meritato di non poterlosi nè l'una nè l'altra godere? Non affermo perciò che Dante non bramasse di ritornare nella patria; ma per certo tanto non traspare cotesto desiderio dal luogo presente, che se alcuno affetto ne dovessimo argomentare, sarebbe piuttosto una noncuranza, e certo

nobile sdegno di convivere con uomini così bestiali. E forse per non contradire al sentimento del suo cuore non proferisce quelle parole in sua persona, ma le pome in bocca di ser Brunetto. Comunque sia, non si può il dialogo tra il Latini e Dante versare sopra un mezzo di ritorno in Firenze, quando nello stesso dialogo si ha in conto di disgrazia abitarvi, e di singolare fortuna starne lontano.

不 西? 三 可 早 中 年 年 年 日 6 元

136. Come dunque vorremo intendere quelle parole: riducemi a ca'per questo calle? Se si addimanda la spiegarione letterale, senza bisogno di scambiare i tempi, e di porre contradizioni, ella viene da sè. Non si era Dante suarrito in una selva? e se smarrito, chiaro è che avea perduta la sua casa, nè avrebbe potuto ritornarvi da sè. Virgilio a liberarlo dallo smarrimento lo ha messo per quel calle. Adunque il calle che gli fa battere altro nonè che una via per cui si riduce nel proprio suo tetto.

Ma questo senso così proprio della lettera è segno di un altro ben più profondo nell' Allegoria che
stiamo dichiarando. Chi medita le pene dell' Inferno,
dalla stessa materia è richiamato a far considerazione
sopra il suo stato, e rientrare come siamo soliti dire
in se stesso. Che vale nel caso nostro questo rientrare
in se stesso? Il contemplante che considera i supplizii
eterni essere la retribuzione del peccato rivolge lo
sguardo a sè, e trovando che pur egli è reo dinanzi a
Dio, si raccapriccia del pericolo, ed incora il buon desiderio di emendare la sua vita. Questo processo, perchè
s'inizia e guadagna oltre per virtu della facoltà riflesstva, per la quale l'anima intelligente può ripiegarsi in

se medesima, con una metafora comune sì, ma molto filosofica si chiama rientrare in sè. Per contrario esce fuori di sè, divaga da sè, chi si lascia inescare agli obbietti esteriori, e quasi bruto animale che non ha mente, non avverte nè il danno avvenire, nè il disordine presente. Or dunque il Poeta che nel senso letterale tien sempre l'occhio all'allegorico, ad esprimere appunto questo suo studio di richiamare sè a sè ha usato in preferenza quel modo.

137. Noi argomentando siamo mossi dalla ipotesi, che Dante come autore potè forse ordinare il suo lavoro all'acquisto di una gloria, che gli fruttasse il ritorno nella patria. Ma perchè si comprenda quanto sia priva di fondamento l'opinione a noi contraria, possiamo affermare con tutta sicurezza, che neppure come scrittore intese almen di proposito a questo. E vaglia la verità : chi efficacemente vuole un fine, adopera i mezzi più acconci per conseguirlo. Ed ora gran giudizio di Dantel il quale datosi all'opera di comporre un poema con questo intendimento di essere graziato del ritorno nella patria, par che altro non sappia fare per ottenere il fine desiderato, che irritare viemaggiormente l'odio di coloro che avrebbero dovuto richiamarlo. E chi non vede nella Divina Commedia incarnata guasi tutta la storia contemporanea; e l'Alighieri fattosi giudice dell'età sua, dispensare l'infamia e la lode, questa in limiti brevi ed a pochissimi, quella in larga misura @ presso che a tutti, sommi ed imi, e di ogni popolo e di ogni fazione? E i suoi giudizii, quasi li volesse improntati del suggello d'infallibile autorità, ei conforta del testimonio del mondo della eternità, dove le azioni sono qualificate dalla prima Verità, o da coloro che da essa, mediate o immediate che sia, informano il loro giudizio. E se anco la verità quando spiace partorisce odio che ire non dovè accendere la parola di lui, la quale non sempre (che varrebbe dissimularlo?) era verità nè dritto zelo? E dove pure giustamente vituperava, quanta crudezza di rimproveri, quanto fiele di espressioni, quanta puntura di stile! Non è riguardo a' meriti passati, non a dignità ed altezza di carichi, nè a nobiltà, ne a potenza; e i colpiti dal suo flagello compariscono li nella loro nudità appellati co' proprii nomi, o vivi che si sarebbero personalmente risentiti, o trapassati che co' congiunti, cogli amici, co' partigiani avrebbero comune la infamia e la offesa. Le doti stesse di una poesia tutta nuova, maravigliosa, divina, ma pur popolare, quanto maggiore celebrità procacciavano all'autore, tanto più pubblico e universale facevano il disonore de' biasimati. E non pertanto terremo che l'Alighieri senza uscire di senno si credesse questo essere il mezzo più acconcio di venire restaurato ne' diritti di cittadino? Tutto altrimenti si mostro ei medesimo persuaso al suo trisavolo Cacciaguida; il quale come gli ebbe con preciso latino tutto discoperto il corso del suo avvenire, così Dante gli si apre:

Ben veggio, padre mio, siccome sprona Lo tempo verso me per colpo darmi Tal, che è più grave a chi più si abbandona;

### CONCETTO DELLA DIVINA COMMEDIA

204

Perché di provvidenza è buon ch' io m'armi Sì, che se luogo mi è tolto più caro, Io non perdessi gli altri per miei carmi. Giù per lo mondo senza fine amaro, E per lo monte, del cui bel cacume Gli occhi della mia donna mi levaro, E poscia per lo Ciel di lume in lume He io appreso quel che, s' io ridice, A molti fia savor di forte agruine.

Tanto è falso adunque che Dante riputasse di potere pe' suoi carmi racquistare la patria, che piuttosto temeva non que' medesimi gli avessero a chiudere altre città per nuovi nimici e nuove ire facili a levargisi contro. Nondimeno non avrebbe voluto dissimulare la verità, e perdere una si destra occasione di guadagnarsi nella posterità una vita di gloria e rinomanza:

E s' io al vero son timido amico Temo di perder vita tra coloro, Che questo tempo chiameranno antico.

Nel quale contrasto di due opposti timori Cacciaguida lo conforta col seguente discorso:

> O della propria o dell'altrui vergogna, Pur sentirà la tua parola brusca.

<sup>\*</sup> Parad. XVII, 106.

Ma nondimen rimossa ogni menzogna
Tutta tua vision fa manifesta,
E lascia pur grattar dov' è la rogna.
Chè, se la voce tua sarà molesta
Nel primo gusto, vital nutrimento
Lascerà poi quando sarà digesta.
Questo tuo grido farà come il vento
Che le più alte cime più percote;
E ciò non fia d'onor poco argomento.

138. Se non che di queste parole si vuole da'critici modemi far puntello ad una ipotesi, a cui altrimenti contrastano tutte le ragioni del contesto. Ma per dissolvere ogni sofisma basta per poco por mente allo scopo di Cacciaguida, il quale, come è chiaro si studia di sminuir quanto può il timore di Dante, siechè non si ritenga di tutta manifestare la visione; e gli dà buoni Conforti a disprezzare qualsivoglia suo pericolo, tal-Chè non gli chiuda la bocca verun riguardo di propria Sicurezza. E primamente gli fa considerare il buon Trutto morale, che potranno partorire le sue parole, Cioè l'emendazione degli stessi viziosi. Non pertanto acció che questa universale asserzione di Cacciaguida abbia verità, noi dobbiam limitarla, com'è di tutti i veri morali, con certe condizioni. E prima non può intendere che i pubblicamente ripresi, per ciò stesso che infamati, sieno più disposti ad emendarsi. La sperien-Za dimostra il contrario. Pure non è impossibile ad av-Venire che la infamia faccia più circospetti, ed anche

ritiri da' mali passi parecchi di costoro; ma per fermo non saranno i profondamente viziosi, e meno se nobili e potenti, e molto meno ancora se gli svergogaz la voce ardita di un percosso da loro. In questo caso la riprensione acquista e multiplica odii, non corregge costumi. Il buono effetto ha più largo campo in coloro, che lordi si veramente delle medesime colpe vituperate nelle altrui persone o attinenze, pur non son essi, comechè sia provocati dalla voce del correttore. Nella quale ipotesi, nè odio nè mal talento di chi riprende inframmettesi ad inasprire gli animi;e dall'altro canto il timore di non venire nella medesima infamia può aver buon gioco per mutar in meglio le loro abitudini. E che da questi si prometta Cacciaguida l'effetto adeguato del morale miglioramento cel fa capire in quella che dà la ragione al Poeta, perchè gli son mostrate nella gran Visione solamente le anime più cospicue per fama:

Però ti son mostrate in queste ruote
Nel monte e nella valle dolorosa
Pur l'anime che son di fama note;
Chè l'animo di quel ch'ode non posa
Nè ferma fede per esempio, ch'haia
La sua radice incognita e nascosa,
Nè per altro argomento che non paia.

Da quelli dunque che udiranno e leggeranno gli esempli altrui si aspetti buon frutto di sue parole: degli altri sia quel che può. Per lo contrario chi vorrebbe alle parole di Cacciaguida dare un senso così assurdo da fargli dire che flagellasse pure senza risparmio nè pietà i viziosi anche grandi e potenti, nè temesse perciò di perdere l'ospitalità di fuori; anzi tenesse certo che i suoi stessi emoli per questo mezzo fatti accorti, e pentiti della loro ingiustizia gli aprirebbero finalmente come a lor benefattore le braccia, non che le porte di Firenze? E pur questo gli fan dire presso a poco il Marchetti ed i seguaci di lui: e possono intanto supporre che l'Alighieri si lunghi anni conservasse una tanto stolida speranza, che i fiorentini nimici suoi, pe'quali sarebbe sbandito di casa sua, disonorato, spoglio de' beni, quegl'ingrati maligni, gente avara, invida e superba, e di più duri come il monte e il macigno da cui scesero ab antico, que' medesimi fatti segni alle ire, alle vendette, ai vituperii di lui, raumiliati si pentirebbero, e in rendimento di grazie delle cortesi parole lo richiamerebbero nella patria. Ben vuol essere cieco chi mostra di non vedere l'assurdo.

A 12 0 TH T 0 T T

Stando dunque allo scopo di Cacciaguida diremo che a raffermare la volontà dubitosa del Poeta gli mette soll'occhi l'effetto morale dell'opera sua, cioè l'emendazione de' viziosi; di coloro segnatamente che co' ri-Presi hanno comuni solamente i vizii, ma non l'odiosità de' rimproveri. Ed un altro conforto per avventura Più efficace gli porge nella certa speranza della gloria Che gliene verrebbe dolce compenso di ogni suo disastro e,pericolo. E già nel principio che gli svelò l'amaro esilio avea detto:

Non vo' però che ai tuoi vicini invidie, Poscia che si infutura la tua vita Via più là che il punir di lor perfidie.

Con che mentre gl'imprometteva il guiderdone di una fama, che durerebbe più in là che le ire de' suoi ne mici, con ciò stesso gli faceva intendere, che non gli avrebbe cotesta fama racquistata la patria: e cerlo non gliela propone come un mezzo a tanto. Venuto al termine del discorso ribadisce il medesimo argomento volendo che il premio della gloria, non già la speranza del ritorno gli dia coraggio per incontrare animosamente le ire de' potenti. Però dice:

Questo tuo grido farà come il vento, Che le più alte cime più percote; E ciò non fia di onor poco argomento.

Messe le quali cose non pure il Poema di Dante nella sua interna significazione, o come azione del protagonista non è un mezzo di ritorno nella patria; ma nè anco nella sua estrinseca significazione, o nell'intendimento dell'autore è ordinato a quel fine.

139. Forse Dante sperò che la gloria del Poema, mutate le condizioni delle pubbliche cose, gli avesse un tempo a fruttare un tanto bene; senza dubbio lo bramò. E chi potrebbe o vorrebbe contenderlo? Egli chiaramente lo apre cotesto suo desiderio nel principio del canto XXV del Paradiso:

Se mai continga che il poema sacro,
Al quale ha posto mano e cielo e terra,
E che mi ha fatto per più anni macro,
Vinca la crudeltà che fuor mi serra
Del bell'ovile, ove io dormii agnello
Nimico ai lupi che gli fanno guerra;
Con altra voce omai, con altro vello
Ritornerò poeta, ed in sul fonte
Del mio battesino prenderò il cappello.

Ma questa è una nuova ragione per dimostrare che Dante non ebbe in animo di porre col lavoro del Poema un mezzo acconcio a racquistare la patria. Conciossiachè questi versi scriveva dopo avere rifiutato il ritorno, che per la pace del 1317 <sup>1</sup> fu agli esuli offerta colla condizione, che si presentassero come rei nel tempio di s. Giovanni, e pagassero l'ammenda di una multa; di che presso che tutti si contentarono. Ora sa nell'atto di esprimere la sua speranza ed il suo desidrio appropria l'aggiunto di lupi nimici del bello ovile ai reggitori di Firenze, ponendo così coll'oltraggio e colla ingiuria un ostacolo nuovo a ciò che pur mostrava di ardentemente desiderare; se questo fa, quando mancate le altre speranze di ritorno, e rifiutata la offerta, altro mezzo non appariva che un prudente ri-

z Balbo vita di Dante lib. II, c. 18.

guardo di non esasperare quei potenti, vorremo cre dere che ne' primi anni, allorchè più fresca era la ingiuria, più calda l'ira, e per contrario s' imprometteva un sicuro ed onorato ritorno, quando per gli ostili apparecchi de' fuorusciti, quando dalla giustizia di Arrigo di Lucemburgo prossimo a scendere, o già disceso nella Italia, e quando finalmente per le vittorie di Uguccione della Faggiola e Can Grande della Scala; in quei tempi dico indirizzasse le sue fatiche all'intendimento d'ingraziarsi quei fiorentini, che in tutto il Poma non sa nominare senza un biasimo, nè ricordare senza sdegno?

140. Il Picci si avvide degli assurdi che contiene cotesto modo d'interpretare il fine e la significazione del Poema ; e perciò avendó sino a questo punto pressi che in tutt'i particolari seguito il Marchetti, qui recisamente se ne diparte. E prima, ciò che niuno immaginerebbe, si studia di dimostrare che il ritornare poeta che Dante si augura nel passo recitato non sia da interdere per rispetto alla patria terrena. ma sì alla celeste: e suoi argomenti sono tutti que' luoghi della tam Cantica, dove il Poeta fa manifesto il suo dispresso de' beni della terra, e la stima e'l desiderio de' calè sti. Donde inferisce che i versi del XXV del Paradio « aver non possono altro significato dallo spirituale e « teologico di tutti quegli altri canti che precedono, t « vengono appresso »: e però il cappello che con altri voce, e con altro vello si confidava di poter prenden sul fonte del suo battesimo significherà quello della corona eterna, serbato in Cielo alle anime conte a Dio

manza di ritornare poeta la speranza del ritorpatria celeste.

tto al ridursi a ca' che si legge nel XV dell'Ini sostiene che siccome in tutto quel dialogo è
ta la patria, nè si potrebbero conciliare insieste idee, che Virgilio riduca Dante in patria,
sto lo conforti a sprezzarla, ed a lodarsi del, quelle parole non debbano essere intese del
im Firenze: dall' altro lato gli pare che faceniaro per tutto il discorso il solo desiderio, e la
ranza di una gloria immortale « venga di lunitto più ragionevole e piana la sposizione, se
a cotesta frase del ridurre a ca' un valore meco rispondente a quell' altra Non puoi fallire
ioso porto » 2.

ati di questa forma i testimonii ai quali si tienione che al Poema dà il valore di mezzo rispete di ricuperare la patria, determina l'intendi-lella Divina Commedia secondo i sensi esprescciaguida nella predizione che a Dante fa dele dice così: « Poichè nella opinione degli nodifeso il più delle volte è il colpevole, e poime abbiamo nel Convito, la piaga della fortuble ingiustamente al piagato essere imputata, estieri che Dante togliesse a rivendicare dalle e condanne il vero della sua innocenza, a e agli occhi del mondo la perfidia che lo punì:

rit, pag. 111, e segg.

<sup>114,</sup> segg.

c e però la vendetta testimonio a cotesto vero, ecco la comprima intenzione del sacro poema: e la liberazione dalla infamia, ecco lo scampo a che doveva Virgilio adoperare: e il tempio della gloria immortale, a cui Dante anelava, ecco la casa a che il buon duca e maestro doveva finalmente ridurlo » 1.

Cediamo a' seguaci del Marchetti l'incarico di lasciarsi spiegare dall'illustre professore per qual conveniente maniera le frasi ritornare poeta, e prendere il cappello presso al battisteo di s. Giovanni possano significare fare ritorno in Paradiso: e l'altra ridurre a casa uno smarrito, avviarlo all' acquisto di una gloria immortale. E potrebbero a me pare, in forza del principio comune richiamarlo a suo malgrado nella comune conseguenza per questa ragione semplicissima, che dopo che nella selva ha riconosciuto l' esilio non gli è più lecito di vedere nell'orditura del Poema altro che un mezzo di ritorno nella patria. Imperciocche a qual fine, direbbero essi, Virgilio consigliò a Dante il viaggio misterioso, se non per cavarlo, come apertamente dichiaro, dagli orrori di quel luogo deserto? Posto adunque che la selva, o il luogo selvaggio e deserto significhi l'esilio, per una inevitabile necessità il viaggio consigliato da Virgilio, e per conseguente il Poema deve significare un mezzo di ritorno nella patria. La quale ultima illazione poichè per una parte non può essere schivata, essendo dirittamente dedotta, e dall'altra non vorrebbe il sig. Picci accettarla per le ragioni gra-

x Pag. 120.

vissime che le stanno contra, non altro gli resta, se non che ci nieghi il principio fondamentale, da cui dipende, cioè che la selva simboleggi l'esilio.

141.Ma noi, per ciò che riguarda la nostra quistione. solamente osserviamo, che anche riconosciuti tutti que' fui che vuole il chiaro professore nel Poema di Dante, rimane tuttavia intera la controversia intorno la signiscazione allegorica che esso abbia. Imperciocchè ben volentieri concediamo che Dante intendesse pure colle sue fatiche a quella gloria, che suol essere il desiderio più acceso delle anime grandi, e la più dolce ricompensa delle onorate fatiche: concediamo ancora di buon grado che volesse difendere il suo nome dalla infamia che lo gravava: e quanto a fare vendetta de'suoi nimici, se s' intende in quella nobile maniera di dimostrare la propria innocenza contro gli oppressori, non già d'invilirli col contracambio delle ingiurie, non v i ha difficoltà. Ma con questo si sarà il sig. Picci, per non dire altro, accostato al nodo della presente controversia?Nè punto,nè poco.Imperciocchè il fine della gloria, come si è fatto chiaro, è del tutto estrinseco alla significazione delle cose: quanto poi a dimostrare la propria innocenza dalle colpe ond'era falsamente accusato, e flagellare i vizii (abbia fatto quest'ultima cosa per vendetta o no ), coteste son circostanze, o veramente episodii del Poema, che ancora mancando non ne sarebbe offesa la sustanza, e per qualunque maniera staranno sempre come inténzioni di Dante scrittore, che che si sia potuto proporre col mistico viaggio Dante protagonista.

E quale sia cotesto fine del protagonista così fattamente intrinseco al Poema, che ne determini la significazione allegorica, noi lo abbiamo manifestamente veduto. Ei volle uscire dal peccato, purificarne le tristi reliquie, e divenire al perfetto congiugnimento coa Dio. Di che direttamente si è conchiuso che lo stato antecedente, quello stato da cui tentò indarno di uscir fuora, quello stato, a liberarsi dal quale, secondo l'avviso di Virgilio, dovè intraprendere un viaggio pel mondo de' trapassati, non può significare che lo stato di peccato, ed anzi di abitudini viziose.

## CAPITOLO XII.

Si dimostra con alcuni luoghi del Poema la connesione del primo Canto coll'Opera nel valore della significazione che moi abbiamo dedotta.

142. Siamo giunti colla nostra Dimostrazione a taleche può aversi come verità pienamente dimostrata il punto, diciamo così, decisivo del senso allegorico del Proemio dantesco; ed io potrei senz'altro procedere innanzi nella interpretazione usando mio diritto di derivarne pur altre conseguenze. Tuttavolta non vo'frodare il lettore di un singolare diletto, che è vedere il medesimo Dante in più luoghi del Poema, richiamarsi ai canti d'introduzione per tal fatta maniera, e sì disporre le sentenze, che si rilevi limpido, e reciso il concetto della sua Commedia nel valore del significato che noi sin quì abbiamo dato al Proemio, ed all'Opera.

Ha-

7

1

100

100

1303 '27-108E rechiamoci al primo del Purgatorio dove i Poeti ebbero da Catone quella si brusca accoglienza. Li vide il venerabile Veglio approssimarsi al monte, di cui era custode, tanto sicuri del fatto loro che n'ebbe forte a meravigliare. Perocchè non era quello il varco usato delle anime, che venivano per incominciare la espiazione: la loro via s'iniziava nella buca infernale, donde argomentò che certamente dovevano essere usciti: però tutto ira, e dispetto:

Chi siete voi, che contro il cieco fiume
Fuggito avete la prigione eterna?
Diss'ei movendo quelle oneste piume:
Chi v'ha guidati? o chi vi fu lucerna,
Uscendo fuor della profonda notte,
Che sempre nera fa la valle inferna?
Son le leggi d'abisso così rotte?
O è mutato in ciel nuovo consiglio,
Che dannati venite alle mie grotte?

Virgilio per rompere quella prima foga di adegno gli oppone il mandato celeste: e certo quale che fosse la loro condizione, quale che il fine della lero venuta, dovea bastare l'autorità di un tal comando per appadiario.

Poecia rispose lul: da me non venni:

Donna scese dal Ciel, per li cui prieghi
Della mia compagnia costui sovvenni.

Nondimeno Catone, il virtuoso Catone, guardian o delle anime da Dio elette alla sua gloria non dove e essere trattato come Caronte il barcaiuolo de' reprobi, nè come Pluto loro carnefice. Adunque Virgilio dopo quella prima generale giustificazione, seguita a dire del suo compagno e di sè, chi fossero e perchè manda ti colà:

Ma da ch' è tuo voler che più si spieghi
Di nostra condizion com'ella è vera,
Esser non puote il mio che a te si nieghi.
Questi non vide mai l'ultima sera;
Ma per la sua follia le fu si presso,
Che molto poco tempo a volger era.
Si come io dissi fui mandato ad esso
Per lui campare, e non v'era altra via
Che questa per la quale io mi son messo.
Mostrat'ho lui tutta la gente ria;
Ed ora intendo mostrar quegli spirti
Che purgan sé sotto la tua balia.
Com'io l'ho tratto saria lungo a dirti:
Dall'alto scende virtù che m'aiuta
Conducerlo a vederti, e a udirti.

L'ira di Catone, siccome ci è chiaro per le sue rampogne, poggiava sopra questo fondamento che i nuovi arrivati fossero due presciti sbucati fuori, non sapea intendere come,dalla carcere infernale. Primo interesse di Virgilio è dunque trarlo d'Inganno su questo proposito: e quanto a sè dirà poco appresso che non è dei giudicati da Minosse, ma sì della cerchia del Limbo. Per rispetto a Dante il fa di presente con questo semplice sì, ma invitto argomento, che tuttavia è in vita: same dunque potrebbe esser dannato? Vero è soggiugne che per sua follia fu ad un punto di vedere l'ultima sera: ed entra così con questo addentellato a dar ragione di quel viaggio, nel quale per celeste comandamento, e con celesti aiuti si è messo; ed è di campare il suo compagno, la salute del quale per quella via unicamente può essere assicurata.

La ragione di Virgilio se vogliamo che conchiuda deve necessariamente a questi sensi equivalere; che sebbene Dante non fosse dannato non essendo ancor morto, nondimeno fu vicino al termine di una mala morte, e della eterna dannazione per la sua follia: di qui la necessità del viaggio, ed il celeste mandato, e l'aiuto divino. La quale spiegazione benchè provenga spontanea dal senso delle parole, e dall'indole del discorso; tuttavolta perchè niuno possa sofisticare in contrario è buono collocarla sotto una luce più chiara.

143. E in prima son certo che niuno vorrebbe sostenere che qui si ragioni di morte metaforica, come a dire di morte al vivere agiato e tranquillo nella patria, di morte al vivere glorioso per chiarezza e celebrità di fama, e che so io: conciossiachè Virgilio chiami la morte, nel cui pericolo fu Dante ultima sera che già è una metafora: se inoltre la morte di cui parla non fosse naturale, ma metaforica, la dizione ultima sera sarebbe metafora di una metafora, e tanto contra le leggi fondamentali del discorso, che io non so quanto si

dovrebbe frugare a trovarne esempli ne' più sfrenati secentisti. Ma quegli che non si facesser coscienza di strapazzare Dante per dare spaccio alle loro fantasie, leggano più giù dove il medesimo concetto sta espresso con queste altre parole, Non son gli editti eterni per noi guasti: Chè questi vive. Lo stesso è dunque questi non vide mai l'ultima sera, che questi vive: ora intanto Virgilio afferma che Dante vive, perchè vuol dimostrare che non ha infranto gli eterni editti, fuggendo via dell'inferno: ei dunque intende la vita naturale, la quale se non si perde, non si può ire dannato.

144. Vediamo in secondo luogo quale mai debba essere la follia, per la quale fu Dante presso all'ultima sera. Il senso che il contesto esige è di una follia, che non solo lo avesse gittato nel pericolo della morte temporale, ma pur dell'eterna: stante che l'inciso per la sua follia le fu si presso è una eccezione alla sentenza superiore che diceva lui non essere dannato per questo, che non era morto: dee dunque Virgilio voler dire che se la follia fosse andata più in lungo, non gli avrebbe solamente fruttata la morte, ma eziandio la dannazione. Una follia di tal fatta ognuno vede che altro non può essere fuorchè il peccato, a cui oltre agli elerni supplizii sono minacciati le mille volte nelle divine scritture gli estremi gastighi temporali, segnatamente la morte ; la quale siccome fu effetto della colpa di origine, così al dire dell' Apostolo Paolo segue ad essere tuttavia la mercede del peccato: Stipendia enim peccati mors 1.

<sup>1</sup> Rom VI, 23.

Ne altro ci dice il fatto stesso. Imperciocche se qui non entra per nulla il pericolo della eterna salute; se scianto si parla di un rischio che corse Dante di perdere la vita del corpo, ci si dovrebbe additare nella storia della sua vita, com'egli si gettasse volontario a quiche sbaraglio, che ciò avvenisse nel 1300, che il facesse per una sua follia, e finalmente che mezzo e meso unico e necessario per camparne fosse il viaggio per l'Inferno, e pel Purgatorio. Or dov'è tutto que-40? Forsechè nel Priorato del 1300, o nell'esilio del 1302 per un'anticipazione poetica? poichè non veggo che altri probabili appigli offrano i fatti della sua vita. La nè sappiamo che Dante venisse in pericolo di morte, perchè fatto Priore; nè che a tanto estremo lo adducesse la costernazione dell'esilio. Se poi volesse dirsi che Virgilio allude alla condanna di morte che fu contro Dante benché lontano ben due volte fulminata. consideri se questo fatto dovesse Dante reputare a sua folia, e non piuttosto al matto furore de'suoi malvagi Persecutori. Per ogni modo quantunque volte gli accade di parlare direttamente o per obliquo della sua vita Pubblica, o de' suoi infortunii, non mai si dà colpa di follia, di avventataggine, o di mal talento; piuttosto delle imprese da se condotte si loda come di ben fatte, e manto a' mali onde perciò fu gravato si richiama solo della malivolenza e della invidia de' suoi emoli. Nè si può ragionevolmente affermare che almeno si pentisse the delle cose politiche si fosse occupato; e meno da ploro pe' quali la Divina Commedia è nel concetto e cella sostanza opera politica. Da ultimo qualunque sia

cotesto pericolo, se non vi è inchiuso il danno dell'ant — ma, come può essere mezzo a camparne il viaggio per l'Inferno, e pel Purgatorio; e quel ch'è più, mezzo così unico, così necessario, che altro modo non vi avesse di cessarlo?

Le quali ragioni ciascheduna per se, e molto più messe insieme, ci dimostrano ad evidenza che il pericolo di morte di cui si parla non si contiene ne' termini di pericolo corporale soltanto, ed ha sua causa in una follia che può fruttare colla morte temporale l' eterna dannazione, cioè a dire nel peccato. Intese così le parole di Virgilio,ne proviene un senso giusto, e proprissimo. Costui, dice a Catone, non è dannato come tu credi; poichè egli è vivo: nondimeno fu ad un punto pe' suol peccati di andar perduto: ed appunto per liberarlo da' peccati, e dal pericolo in che si trova per essi della eterna dannazione, l'ho messo, così ordinando Iddio, per questo cammino, fuori del quale non troverebbe oggimai nè scampo, nè salute. Qualunque altra cosa si faccia dire a Virgilio che non sia questa, ei non solo dà in nonnullà, ma in assurdi.

145.Or come Virgilio qui espone all'Uticese gli antecedenti, e la ragione del viaggio di Dante, così antecedenti e ragioni di questo medesimo viaggio avea esposlo ai lettori lo stesso Dante nel Proemio; e le forme son tanto simili, che niuno può dubitare della identità delle cose. Di fatto Virgilio dice di Dante che si condusse per sua follia in pericolo di morte si presente, che a camparlo gli fu da una celeste donna inviato, e bisognò di metterlo per la via dell' Inferno, e del Purgato-

rio, onde solamente avria potuto conseguire salvezza. Dante alla sua volta ci fa sapere che si trovò smarrito in una selva tanto amara o in sè o nella sola ricordanza, che poco è più morte, ed uscito per buona sorte da un passo che non lasciò giammai persona viva dopo altre avventure si scontrò in una lupa di natura si malvagia che tanto impedisce il viaggiatore che ultimamente lo uccide. Dai quali pericoli, e tutti mortali venne a cavarlo Virgilio mandato da Beatrice in suo atuto, e il fece conducendolo per la via dello inferno, e del Purgatorio, che sola come apertamente gli disse, lo avrebbe salvato. Si tratta dunque in amendue i luoghi di un pericolo di morte, nel quale fu il Poeta, e da cui Virgilio si argomentò di liberarlo per mezzo del viaggio straordinario. Solo può fare difficoltà che dove nel luogo del Purgatorio si dice che Dante fu presso all'ultima sera, e però in pericolo di morte naturale, nel Proemio, in che tutto è figura, la morte di cui si tocca vuol essere intesa in figura. Ed io nol niego: ma noi abbiamo già dimostrato che il pericolo della morte naturale, che Virgilio ricorda nel 1 del Purgatorio ha sua causa ne' peccati, e menerebbe all'eterna dannazione: è quindi alla stessa ora morte spirituale alla grazia, e pericolo di eterna morte dell'anima. Vedemmo inoltre che la ragione del viaggio non fu già la salute temporale, ma dell'anima; e Virgilio per ciò solo ricordò a Catone il pericolo della morte temporale a cui Dante fu prossimo, perchè Catone lo avea creduto anima separata dal corpo. Dall'altra parte niuna ragione avea Dante nel Proemio di fare esplicitamente

menzione di quel pericolo temporale. Pertanto se coleata poca diversità di forme conchiude nulla, è un'alta ragione che afforza la nostra spiegazione. Perciochi posto che in tutte le altre cese vi ha identità, nel vine gio ne' mezzi del viaggio, e nel fine, forza è che de identità eziandio nel pericolo adeguatamente preso; che in sustanza fu la ragione sufficiente di esso viaggio. Ma nella nostra spiegazione si verifica in un modo proprissimo cotesta identità : stante che nel Puratorio per una ragione tutta di quel luogo Virgilio espone direttamente il pericolo della morte temporale, a cui sarebbe seguita l'eterna; e nell'Inferno il Poeta descrive il pericolo della sua eterna dannazione, a cui certamente avrebbe dovuto precedere la morte del corpo: per converso nelle altre interpretazioni ne verrebbe un senso per lo meno incongruente, se non anco assurdo: il perchè la stessa dicitura quanto a questa particolarità un pò diversa è un argomento anch'essa efficacissimo per anteporre la nostra spiegazione a tutte le altre.

È dunque la medesima cosa che Dante narra nei Proemio per dare principio all'azione, e nel primo del Purgatorio Virgilio espone all'Uticese per farlo persuaso che la loro venuta è legittima. Il che posto se in sentenza di Virgilio il pericolo della morte a cui Dante fu presso per la sua follia, quel pericolo da cui fu mandato a camparlo per mezzo del viaggio, e della virtù che a quest'uopo gli scendeva dall'alto, non è che vicinanza dell'estremo gastigo di Dio, e dell' eterna dannazione pe' peccati abituati, in sentenza di Dante

la selva come morte amara, il passo che non lascio piammai persona viva, e la morte che darebbe finalmente la lupa, in una parola tutti i mortali pericoli che incontrò, e da' quali venne a liberarlo per mezzo del viaggio il Mantovano, non possono significare che lo stato dell'anima di lui morta per lo peccato, ed inviluppata di abiti rei, che non emendati lo condurrebbero tosto alla eterna dannazione.

146. Ma udiamo la testimonianza dello stesso Dante al XXVI del Purgatorio, dove alle anime dell' ultimo cerchio desiderose di sapere della sua condizione così al manifesta:

# O anime sicure

D'aver, quando che sia di pace stato;
Non son rimase acerbe, nè mature
Le membra mie di là, ma son qui meco
Col sangue suo, e colle sue giunture.
Quinci su vo per non esser più cieco:
Donna è di sopra che n'acquista grazia,
Perchè 'l mortal pel vostro mondo reco '.

Donde argomentiamo: Dante confessa che il fine che ha nello ascendere quella montagna è di guarire la cecità, in cui era durato sino al tempo che Donna celeste non gli ebbe acquistata grazia di entrare nel cammino che sta fornendo. Finchè dunque non si parti dalla selva ei fu cieco; ed anzi la selva gli fu cagione della ceci-

<sup>2</sup> Purg. XXVI, 53.

tà, o più semplicemente lo stato nella selva fu statodi cecità: perocchè come da questo luogo apprendiamch'ei si mise per questa via per liberarsi dalla cecitàcosì dal 1 canto fummo istrutti che vi si lasciò com durre da Virgilio per uscir salvo da' pericoli di ricedere nella selva. Ora per qual maniera il presente viaggio gli cessa la cecità? inducendo, come abbian veduto essere il suo scopo, la cognizione, l'odio, l'orrore del vizio per ammendarlo; e la conoscenza. il desiderio, e l'amore della virtù per praticarla : de' quali due fini mezzo e strumento è la grazia che gli ottiene una Donna del Cielo. Pertanto la luce che gli fa riconoscere la bruttezza del vizio, e nel rimuove; la luce che gli rivela la bellezza della virtù, e velo gunida ; questa luce che non viene d'altronde che dal ci elo, è luce soprannaturale, vuoi per la origine, vuoi pel modo, vuoi pel fine: adunque la cecità opposta è cecità spirituale: però stato di peccato, per lo quale l'amima veramente siede nelle tenebre della morte.

147.E di così fatta condizione di vita, che col presente cammino procaccia di appurare, non meno aperta significazione ci diè nel XXIII della medesima Cantica. Pervenuto egli al sesto girone dove si espia il pecca to della gola si avviene in Forese compagno della sua gioventù. Pieno di affetto è lo incontro, e tenera la compassione del nuovo arrivato pel miserevole stato in che ritrova l'amico. Ma l'altro fortemente meravigliato di quel miracolo tutto nuovo di vedere un vivo nella regione de' defonti con ansietà gliene dimanda spiegazione:

Deh non contendere all'asciutta scabbia,
Che mi scolora, pregava, la pelle,
Nè a difetto di carne che io abbia;
Ma dimmi il ver di te, e chi son quelle
Due anime <sup>1</sup> che là ti fanno scorta;
Non rimaner che tu non mi favelle <sup>2</sup>.

Pur tenuto a bada dal Poeta sin che non abbia soddisfatto ad altre sue curiosità ripete l'inchiesta con maggiore istanza:

> Deh, frate, or fa che più non mi ti celi; Vedi che non pur io, ma questa gente Tutta rimira là dove il sol veli.

## E Dante:

Qual fosti meco e quale io teco fui,
Ancor fia grave il memorar presente.

Di quella vita mi volse costui
Che mi va innanzi, l'altr'ier, quando tonda
Vi si mostrò la suora di colui
(E il sol mostrai).

z L'altr'anima è Stazio che da poco fornita la espiazione si è congiunto con Virgilio e Dante.

Purg. c. XXIII, 49.

<sup>2</sup> lbid. 113.

Dalla replicata interrogazione di Forese, specialmente da quelle parole della prima: Ma dimmi il ver di te, e dalle altre della seconda: Vedi che non pur io, ma questa gente Tutta rimira là dove il sol veli, si scorge chiaro l'intendimento suo, quello che dicevamo, che gli dichiari per qual nuova dispensazione egli ch'è vivo sia stato così fuori di ogni usanza licenzialo di venire tra' morti. Di questo adunque gli dee rendere ragione il Poeta; ed il fa rammentandogli la vila che insieme menarono in gioventù: in quel genere di vita pertanto ei confessa di essere perseverato sino a pochi giorni indietro, quando Virgilio a trarnelo fuori lo menò per lo insolito cammino.

148. Ecco tutto per Forese, ma non per noi che bramiamo sapere determinatamente che ragione di vita fosse quella, dalla quale lo rivolse Virgilio conducendolo per questo cammino. Per primo è indubitato che non fu la vita in esilio; poichè Dante non potè in quella sciagura avere compagno Forese il quale, come si fa chiaro per questo canto medesimo, fini di vivere circa ciaque anni prima dell' aprile del 1300; laddove Dante non fu sbandito innanzi del 1302. Nè anco può essere una condizione di vita implicata ne' pubblici maneggi, a sciorsi dalla quale si fosse determinato, aiutandosi dello studio in Virgilio, di descrivere questo viaggio poetico: conciossiache bisognerebbe supporre primieramente che Dante avesse consorte della vita politica Forese, che non è : secondariamente che dalle cure della pubblica cosa si districasse nell' aprile del medesimo anno 1300, che non solo non è, ma fu vero il con-

trario; poichè proprio nel Giugno del 1300 il Poeta entrò nel grado di Priore che fu il massimo degli emori civili, e l'incarico più spinoso e grave di pericoli, ch' esercitasse. Quale dunque può essere quella vita, nella quale un tempo ebbe compagno Forese, in cui seguitò altri cinque anni, e non ha guari ne lo distolse Virgilio facendolo entrare per questa via? Non può essere per ogni modo altro che una vita mal disciplinata e scorretta. Questo apertamente suona la risposta del Poeta (Se tiriduci a mente Qual fosti meco, e qual io teco fui, Ancor fia grave il memorar presente), la quale non può essere ad altro riferita che a'falli del vivere compagnevole di loro gioventù, a'quali l'uno avesse porta occasione, o scandolo all'altro, e di cui ora debbano sentire rincrescimento a solo ricordarli. In che niuna significazione benchè lontana tu trovi di colpe civili o politiche, e per converso in ogni detto una rivela zione generale sì, perchè le persone s'intendevano fra sè, ma pur manifesta della vita dissipata e sciolta che dovettero insieme aver condotta. Alla quale confessione se vorremo paragonare le testimonianze che ha lasciato il Boccaccio de'costumi alquanto dissoluti della sua giovinezza, ci verrà compreso di leggieri che per ammenda si:chiama in questo luogo pubblicamente in colpa delle giovanili licenze nelle quali si era lasciato trascorrere insteme coll'amico. E tutti i comentatori vengono in questa spiegazione, salvo che il Biagioli, il quale vorrebbe ridurre i falli di Dante e di Forese ad un pò di cenette allegre, in cui avessero per avventura tramodato. Ma dell'autorità di lui non è da tener conto, co228

me che non solo da tutti gli altri, ma da se stesso discorda ": perciò conchiudiamo. Secondo la confessione che qui fa Dante, Virgilio lo ha rimosso da quella vita comunque licenziosa, che insieme con Forese menò un tempo, e seguitò ancor oltre appresso la morte di lui. Ma, conforme a ciò che dice di sè in figura nel primo canto, Virgilio lo cavò dal luogo della selva, nella quale sgraziatamente si era smarrito, e dov'era in prossimo pericolo di ricadere, intimandogli qual necessario mezzo a camparne il viaggio per l'inferno, e pel Purgatorio: la figura dunque dello smarrimento nella selva non può significare che la vita disregolata di Dante.

Il Biagioli al luogo che abbiamo per le mani così serive : « Qual viziosa vita menammo insieme, spiegano i comentatori: « ma io son lontano dal creder loro non avendo trovato un'om-\* bra nelle memorie che ci rimangono di Pante, che sia mii « stata la vita di lui viziosa, come s'afferma con diabolica inven-" zione. Forse s'erano dato insieme un pò di buon tempo con al-« cone liete cenette, e altre si fatte ricrenzioni ». Ma ei medesimo con pari franchezza sotto i versi 49-51 del XXVII della stessa Cantica del Purgatorio così scrive: « È intendimento del Poeta, di « confessar sè, come ha fatto della superbia e dell'invidia (al can-" to XIII ), dedito a lussuria. E chi non travede questa intenzion « sua, ha ben gli occhi chiusi; e chi volesse una prova, che Donte « si lasciò in questo troppo trasportare al talento, veggala nelle « vita di lui scritta dal Boccaccio ecc. ». Ora scelga il Biagioli « gli piaccia di essere diabolico inventore, o veramente cieco 60 gli occhi; se non forse gli debba convenire per suo giudizio l'om e l'altro insieme, perchè l'una e l'altra sentenza cot medesim tono di autorità inappellabile afferma.

#### CAPITOLO XIII.

Segue la disamina di altri luoghi del Poema, eo'quali si dichiara vie meglio la medesima verità.

149. Ma con troppo più gravi parole e molto più a lungo Beatrice là nel paradiso terrestre ripiglia Dante de' falli della sua gioventù, ad ammenda de' quali fu necessario che gli si facessero manifesti gli eterni supplizii de'dannati. Eccone i bellissimi versi parte del canto XXX, parte del XXXI del Purgatorio.:

Regalmente, nell'atto ancor proterva, Continuò, come colui che dice, E 'l più caldo parlar dietro riserva: Guardami ben: ben son, ben son Beatrice: Come degnasti d'accedere al monte? Non sapei tu, che qui è l' uom felice?

A questo esordio così fiero il Poeta per alta confusione atterrò il volto, ed incontratosi colla sua immagine ripercossa dal ruscello, non ne sostenne la vista: di che gli Angioli che erano in quel luogo compassionando la sua sì accesa vergogna intonarono un canto di speranza, quasi a contrappesare il senso spiacevole di quelle rampogne. Allora egli compunto del pietoso uffizio sciolse il freno alle lagrime, stemperandosi finalmente il gelo, che sino a quel punto gli si era intorno al cuore ristretto. Beatrice a giustificare in certa gui-

sa cogli spiriti celesti l'asprezza sua, e pur accusl' umiliato Poeta, così divinamente prosegue:

Voi vigilate nell'eterno die. Sì che notte nè sonno a voi non fura Passo, che faccia il secol per sue vie; Onde la mia risposta è con più cura, Che m'intenda colui che di là piagne, Perchè sia colpa e duol d'una misura. Non pur per oyra delle ruole magne, Che drizzan ciascun seme ad alcun fine, Secondo che le stelle son compagne; Ma per larghezza di grazie divine, Che sì alti vapori hanno a lor piova, Che nostre viste là non van vicine; Questi fu tal nella sua vita nuova Virtualmente, ch'ogni abito destro Fatto averebbe in lui mirabil pruova. Ma tanto più maligno, e più silvestro Si fa il terren col mal seme, e non colto, Quant'egli ha più di buon vigor terrestro.

E volse i passi suoi per via non vera,
Immagini di ben seguende false,
Che nulla promission rendono intera.
Nè l'impetrar spirazion mi valse,
Con le quali ed in sogno ed altrimenti
Lo rivocai; sì poco a lui ne calse.

Tanto giù cadde che tutti argomenti
Alla salute sua eran già corti,
Fuor che mostrargli le perdute genti.
Per questo visitai l'uscio de' morti,
E a colui che l' ha quassù condotto,
Li prieghi miei, piangendo, furon porti.
L'alto fato di Dio sarebbe rotto,
Se Lete si passasse, e tal vivanda
Fosse gustata senz'alcuno scotto
Di pentimento che lagrime spanda.

Sin qui parlando cogli Angeli. Nel canto che segue rivolge direttamente il discorso a Dante; e da prima esige da lui un'umile confessione de'suoi errori. Confuso e impaurite il povero Poeta con un si che si sarebbe piuttosto argnito pe' movimenti delle labbra, che udito cogli orecchi, confessa che gli son dovuti que' rimproveri; e dà poscia in un piangere e sospirare vie più dirotto che pocanzi non era. Nè però a tutto questo contenta l'austera correttrice, e pur rincalzando i torti di lui continua dicendo:

Che ti menavano ad amar lo Bene,
Di là dal qual non è a che s'aspiri,
Quai fosse attraversate o quai catene
Trovasti, perche del passare innanzi,
Dovessiti così spogliar la spene?

E quali agevolezze o quali avanzi Nella fronte degli altri si mostraro, Perchè dovessi lor passeggiare anzi?

Risponde il Poeta piangendo:

Col falso lor piacer volser miei passi, Tosto ch' il vostro viso si nascose.

Beatrice si mostra un pò placata per quella esplicita confessione di colpa; ma non ammette la scusa, però séguita:

Tuttavia perché me' vergogna porte
Del tuo errore, e perché altra volta
Udendo le Sirene sie più forte,
Pon giù il seme del piangere, ed ascolta;
Si udirai come in contraria parte
Muover doveati mia carne sepolta.

E gli vien dimostrando come la sua morte anziche divenire una occasione per lui di porre l'animo no piaceri della terra, avrebbe dovuto valergli un disinganno della vanità delle cose terrene, ed un argomento di levarsi a Dio. In tutto il tempo che durò il discorso Dante gravato dalla confusione avea seguitato a tenere gli occhi affissati al suolo; e Beatrice a dargli motivo di più forte dolore gl'impone di rimirarla. Ei

vi s'induce a gran fatica ; ma l'effetto di quella vista udiamolo da lui:

E le mie luci ancor poco sicure Vider Beatrice volta in su la fiera, <sup>1</sup> . Ch'è sola una persona in duo nature.

Di penter sì mi punse ivi l'ortica, Che di tutt'altre cose, qual mi torse Più nel suo amor, più mi si fè nimica. Tanta riconoscenza il cuor mi morse, Ch'io caddi vinto; e quale allora femmi Salsi colei che la cagion mi porse.

150. Abbiam voluto trascrivere gran parte di questa bellissima scena, perchè ognuno che legge senta per la forza immediata delle parole il vero significato delle rampogne di Beatrice; alle quali non saprei con quanto convincimento del loro intelletto possano alcuni attribuire un senso politico. Di fatto quanto non è amara quella ironia: Come degnasti di accedere al monte? Non sapei tu che qui è l'uom felice? Ma il senso è pur chiarissimo: imperciocchè la felicità del paradiso terrestre, come in altro luogo si è mostrato, è felicità tutta spirituale proveniente dalla purità della coscienza, e dal perfetto dominio della ragione su le facoltà inferiori. Adunque l'ironia di Beatrice non ha nè può avere che questo significato: tu di tua propria volon-

<sup>3</sup> Il Grisone simbolo di Gesù Cristo.

tà ti sei messo in uno stato affatto contrario allo stato di felicità che qui si gode; hai sottoposto cioè la risgione al talento: e benchè cotanto disordine ti facesse realmente misero, in esso hai voluto riporre la tua beatitudine. Come dunque adesso li sei degnato di salire questo monte? Dovevi pur sapere che qui si gode quella felicità, dalla quale hai cotanto aborrito. Lo rimprovera poi che malgrado gli aiuti di ordine naturale, e le grazie soprannaturali, gli uni e le altre in grandissima copia, non avesse dato nessun frutto di virtù : ed anzi tanto più viziosa era stata la sua vila, quanto più doni e grazie avea ricevuto da Dio: Non pur per ovra ecc. E veramente le virtù di cui parla non sono da intendere solamente morali, ma pur cristiane. Imperciocche le grazie divine largite a Dante inutilmente, ma pur di si alta natura che si ascondono alle viste de beati, quelle grazie che sono cosa diversa dalle influenze degli astri già riputate a que' tempi universale cagione de' movimenti naturali, non possono essere che aiuti di ordine superiore per vivere cristianamente. Inoltre aggiugnendo che in forza de' buoni influssi degli astri e delle grazie divine ogni abito destro avrebbe fatta mirabile pruova in lui, viene a significare che se avesse corrisposto, di niuna virtù nè natarale nè sopra natura sentito avrebbe difetto; ed è a dire che sarebbe vissuto perfetto secondo virtù morali, e secondo virtù cristiane. Ma ei nol fece: e perchè? Perchè morta essa Beatrice che confortavalo a virtu ei volse i passi suoi per via non vera Immagini di ben seguendo false, Che nulla promission rendono intera.

Dante adunque si lasciò affascinare a'beni falsi, a que' beni che promettono di contentare, ma non contentano; cioè si era coll'animo e cogli affetti affissato nelle creature: in che consiste il disordine del peccato.

151.Ma tanto più è inescusabile, quanto più eccelso era il Bene a cui gl'incitavano i desiderii quelle grazie impetrategli da lei, e più facili a vincere erano le difficoltà. Però gli dice:

Che t'incitavan ad amar lo Bene,
Di là dal qual non è a che si aspiri;
Quai fosse attraversate, o quai catene
Trovasti, perchè del passare innanzi
Dovessiti così spogliar la spene?

E qui è un altro aspetto della verità che dimostriamo. Il Bene a cui era Dante avvalorato è tale che non
può aspirarsi più là: è dunque il sommo Bene, cioè
Dio fine ultimo, ed oggetto della beatitudine dell' uomo. In conseguenza di che le difficoltà di cui avrebbe dovuto riuscir vincitore sono i beni caduchi della terra: ed il torto di lui sta proprio in questo,
che da beni così miseri nel paragone si lasciò sviare
da Dio. Or quando i beni terreni sviano da Dio? quando inducono al peccato. Il torto adunque di Dante sta
nell'essersi allontanato da Dio colla vita rea e peccaminosa.

152. Un nuovo argomento che si tratta di peccati teologici, e non già politici, letterarii, e che so io, l'ab-

biamo in quella ragione, che agli Angioli rende Betrice dell'acerbezza de' suoi rimproveri, dicendo:

L'alto fato di Dio sarebbe rotto Se Lete si passasse, e tal vivanda Fosse gustata senz'alcuno scotto Di pentimento che lagrime spanda.

Ricordiamoci dell' ufficio delle acque di Lete, che è quello d'indurre piena dimenticanza de' peccati commessi in vita, ed espiati nel Purgatorio (n. 101). Il perchè ragiono così: Di que' falli Beatrice rimprovera Dante, de' quali per decreto divino dee sentire più acre pentimento prima di avere il benefizio di dimenticarsene per la bevanda di Lete: ma questi non possono essere che i peccati teologici, i quali commessi, durante la vita, in offesa di Dio, e cancellati quanto al realo di colpa col sagramento della Penitenza (n. 93, e segg.) quindi soddisfatto ne' gironi del Purgatorio alla pena temporale contratta per essi (n. 100), e purificate le coscienze di ogni loro trista reliquia (n. 102), ultimamente sono eziandio dalla memoria dispersi: Dunque de' peccati teologici, ossia di offesa di Dio Beatrice lo rimprovera.

153. Or facciamo di scoprire il filo che lega questo brano col primo canto dell'inferno. Per buona ventura non ci è bisogno di gran fatica, chè Beatrice stessa cel mette in mano con quelle parole: Tanto giù cadde che tutti argomenti Alla salute sua eran già corti, Fuor che mostrargli le perdute genti. Per questo visitai l'uscio de' morti ecc.

Per le quali sentenze così deduco: In forza del discorso di Beatrice il viaggio per l'inferno, e pel Purgatorio fu a Dante imposto come necessario mezzo per campare dall'imo fondo della miseria, in che l'aveva condotto la sua vita scorretta. Ma Dante ci narra nel primo canto, che quel viaggio intraprese per campare da una orribile selva: Adunque lo stato della selva del primo canto non può essere che la vita scorretta obbietto de' rimproveri dei canti XXX e XXXI del Purgatorio.

184. Questa verità che si manifesta pel primo discorso di Beatrice a Dante quando s'incontrarono la prima volta, viene riconfermata letteralmente dalle ultime parole di Dante a Beatrice nell'estremo congedo. Come si fu a Dante spiegata nel cielo empireo la gloria de' beati comprensori, ei vede in altissimo trono assisa la sua benefattrice, che gli si era divelta dal fianco, senzache punto se ne fosse addato. Dietro gli sguardi gli volano gli affetti e le parole, affetti rispondenti alla grazia ricevuta, e parole degne di quel luogo in cui furono pronunziate. Eccole come le leggiamo al XXXI del Paradiso ::

<sup>1</sup> Par. XXXI, 79.

O Donna in cui la mia speranza vige,
E che soffristi per la mia salute
In inferno lasciar le tue vestige;
Di tante cose quante io ho vedute,
Dal tuo podere, e dalla tua bontate
Riconosco la grazia, e la virtute.
Tu m'hai di servo tratto a libertate
Per tutte quelle vie, per tutt'i modi,
Che di ciò fare avei i la potestate.
La tua magnificenza in me custodi,
Sì che l'anima mia che fatta hai sana,
Piacente a te dal corpo si disnodi 2.

Dante adunque riconosce che la discesa di Beatrico nel Limbo, dove gli spedi Virgilio che lo guidasse por via misteriosa, ebbe per fine la sua salute, la quale in questo si assommava che fosse tratto di servo in libertà. Ed egli che segui docilmente Virgilio ottenne cotesta libertà com'ebbe fornito il viaggio del Purgatorio (n. 106); ed ora che insieme con lei ha corso tutto il Paradiso l'ha condotta nella suprema perfezione. In che fosse riposta così preziosa libertà fu per noi dimostrato al luogo del XXVII del Purgatorio, in che Virgilio dichiara a Dante l'ultimo frutto del suo viaggio insino a quel termine (n. cit.). Ma qui ci si presenta sotto un altro

x Mi par meglio leggere colla nidobeatina, e con altri ottimi codici avei che non avean, per le buone regioni addotte dal p. Lombardi a questo luogo.

<sup>2</sup> Par. XXXI, 79.

aspetto, e tutto all'uopo della guistione che trattiamo. la medesima verità. Perocchè Dante dopo di avere ringraziato la sua celeste benefattrice la prega che in lui custodisca tanta magnificenza, cioè il gran bene sì graziosamente procuratogli per tutte le vie, e per tutl'i modi possibili a lei, di farlo divenire dalla preterità servitù nella presente libertà: e l'effetto che desidera di questa custodia continuata si è, che l'anima sua fatta sana da lei, a lei piacente si disnodi dal corpo. Ondechè la libertà, merce la quale Dante si è fatto sano, se sarà conservata, dopo morte lo condurrà in salvamento: quella libertà dunque è grazia di Dio, ed effetto di grazia di Dio. Posto ciò la servitù di cui fu tratto, che altro può essere, se non quell'unica cosa che alla grazia è opposta, cioè il peccato? Conchiudiamo dunque così. Beatrice, come Dante confessa in questo luogo scese nel Limbo e mandò Virgilio per liberarlo dalla servitù del peccato: ma nel II Canto dell'inferno Virgilio racconta che Beatrice lo mandò a Dante per liberarlo dalla selva, e da' pericoli di quel luogo: Adunque lo stato nella selva dee significare le stato di peccato, ed i periceli che le accompagnano.

155. A' quali sensi è pure pienamente conforme la orazione che il Santo di Chiaravalle indirizza alla Beatissima Vergine per impetrare al Poeta, ultimo frutto del suo tanto salire, la beatifica Visione della Divinità:

Or questi che dall'infima lacuna Dell'Universo insin qui ha vedute Le vite spiritali ad una ad una; Supplica a Te per grazia di virtute Tanto che possa cogli occhi levarsi Più alto verso l'ultima Salute. Ed io che mai per mio veder non arsi Più ch'io fo per lo suo, tutt'i prieghi Ti porgo, e prego che non sieno scarsi. Perchè tu ogni nube gli disleghi Di sua mortalità co' prieghi tuoi, Sì che il sommo Piacer gli si dispieghi. Ancor ti prego, Regina, che puoi Cio' che tu vuoi, che tu conservi sani Dopo tanto veder gli affetti suoi. Vinca tua guardia i movimenti umani: Vedi Beatrice con quanti beati Per li miei prieghi ti chiudon le mani 1.

La intuizione di Dio è l'altissimo termine che s. Benardo implora a Dante, il quale vi si è disposto vedendo

Le vite spiritali ad una ad una.

Dopo tanto vedere il santo gli prega per lo rimanente di sua vita la perseyeranza nel bene. Il proces-

<sup>2</sup> Parad. XXXIII, 22.

condunque di questo viaggio, il frutto di esso, le conteguenze sono unicamente ordinati alla salute dell'ama. Però qual dubbio che la selva, nella quale il Poeta si smarri, e da cui mercè di tanto cammino è finalmente libero, significhi lo stato alla salute dell'anima opposto, cioè lo stato di peccato?

## CAPITOLO XIV.

## Si disamina il contesto del primo Canto.

156.Ora che la Dio mercé abbiamo avverato il punto principale del Concetto dantesco, prendendo il largo giro del Poema e dei luoghi particolari di esso, riposiamoci alcun poco nel primo canto; e ci sarà buon frutto della durata fatica veder quivì colla luce acquistata sin ora, balenarci agli occhi d'immediata evidenza l'assunto del Poema. Verremo pertanto disaminando quella parte del contesto che corrisponde al vero discoperto sin qui; e potrà scorgere ognuno quanto convenevolmente proceda il senso presupposta quella idea; e come sostituita una diversa tignificazione non possa cavarsene un costrutto altrimenti, che per violenza che facciasi al testo, e chiudendo gli occhi alle manifeste contradizioni che ne conseguitano. Veniamo alla pruova.

Nel mezzo del camin di nostra vita Mi ritrovai per una selva oscura, Che la diritta via era smarrita.

157. Innanzi tutto è da tenere come verissima l niversale interpretazione del primo verso, confoi la quale il Poeta volle significare colla frase me forica. Nel mezzo del camin di nostra vita i tres cinque anni, in su i quali si trovava quando si vide di essere smarrito per una selva. Di questa spie zione abbiamo autore lo stesso Dante nel Convito, ve discorre ne' seguenti sensi: «Tornando dunque ! « nostra sola (vita), della quale s' intende, sì vi « co ; ch' ella procede ad immagine di questo arci « montando e discendendo. Ed è da sapere che q « sto arco di su sarebbe eguale, se la materia di « nostra seminale complessione non impedisse la « gola della umana natura ; ma perocchè l' umido « dicale meno e più è di migliore qualitade e piì « durare in uno che in altro effetto, il quale suggi « è nutrimento del calore, che è nostra vita, av « ne che l'arco della vita di un uomo è di minore i « maggiore tesa, che quello dell'altro, per alci « morte violenta, ovvero per accidentale infermit « affrettata . Là dove sia il punto a « mo di questo arco, per quella disagguaglianza • è detta di sopra, è forte da sapere; ma nelli più « credo tra il trentesimo, e il quarantesimo anno: « credo che nelli perfettamente naturati, esso ne sia

x Avea detto poco innanzi che le vite degli animali essendo c sate dal movimento del cielo, convengono essere quasi ad imgine d'arco assomiglianti.

trentacinquesimo anno 1 ». Questa elà pertanto nella opinione di Dante è il mezzo del cammino di nostra viz; non già che l'uomo che si trovi a quegli anni abbia corsa la metà de' suoi giorni, nè più nè meno; ma solo che sia venuto a quel punto ch' è il mezzo della umana vita considerata in astratto. La quale regola dimisura non solo è in Aristotele, che Dante cita; ma pur nei salmi, dove si legge: «Dies annorum I nostrorum in ipsis septuaginta anni. Si autem in s potentatibus octoginta anni: et amplius eorum la-(bor et dolor » 2. Il pronome ipsis ha forza di reciproco rispetto a dies annorum nostrorum, ed eduvale secondo il testo ebraico a seinsis: con che vuol dire il salmista che i nostri anni considerati in se stessi si assommano a settanta; non si però che la ita de singoli per cagioni peculiari non possa essere più lunga o più breve. È precisamente il pensie-' ro di Dante: se non che Dante fa eccezione delle cause che possono accocciarla, e quegli delle cause che la possono allungare. Nè altrimenti si debbono ini tendere quelle solenni parole, con che leggiamo nel Genesi avere Iddio circoscritta in più stretti confini la vila dell'uomo appresso il diluvio: Eruntque dies illius centum viginti annorum : chè certo non volean dire che collo scocco dell'ultimo giorno de' cento venti anni, ne innanzi, ne poi, dovrebbe ogni uomo

<sup>\*</sup>Copp. Trait. 19, C. XXIII \*Ps. LCCCIX, 10. \*Go, VI. 3.

morire. Vien quindi chiaro il senso del primo verso del Poema: « Io contava tanti anni, quanti forma « no la prima metà della umana vita, secondo che « ora ha durazione ne' perfettamente naturati, allor « chè mi ritrovai ecc.»: ne avea dunque trentacinque: ma eglì nacque, come ci narrano i suoi biografi, nel 1265: adunque l'anno del viaggio poetico fu il 1300.

158. E non solo dal presente luogo, ma da più altri del Poema si raccoglie il tempo della grande Visione, fra'quali scelgo quello del XXI dell' Inferno, che ci dà di più il mese e la settimana del poetico avvenimento. In quel canto un diavolo di Malebolge ricordando il tremuoto avvenuto il di della morte del Redentore, perchè rovinarono gli archi della sesta bolgia degl' ipocriti, così dice:

Ier più oltre cinqu'ore che quest'otta Mille dugento con sessantasei Anni compiér, che qui la via fu rotta 1.

E vuol dire quel diavolo che il giorno innanzi erano compiuti 1266 anni dalla Passione del Redentore. Ora se a questi si aggiungano i 34 che conforme le antiche memorie visse Gesù Cristo, contando dalla sua incarnazione, avremo il 1300. Oltre a ciò è da por mente che siccome Gesù Cristo si degnò di morire per noi nel plenilunio dopo l'equinozio di primavera, così gli anniversarii della sua morte sono regolati secondo il detto plenilunio; e questo nel 1300 cadde in su i principii

<sup>4</sup> Inf: XXI, 113.

di aprile. Il perchè il tempo del Poema è l'aprile del 1300, e propriamente quella settimana che va innanzi alla Pasqua, la quale nel linguaggio ecclesiastico è detta settimana maggiore.

NEGE F

100.

at:

ion

de i

TO

na

ı İs

Ľ

159. Ma questo tempo, che Dante ha voluto segnare nelprimo verso del Poema, e determinare con tanta precisione nel corso di quello, ha per ventura nell'intendimento di lui una qualche ragione speciale ? Gli assertori del senso meramente politico non solo non la trovano, ma come abbiamo dimostrato, per esso appunto s'incontrano in sì gravi difficoltà e sì manifeste contradizioni, che se non vogliono rinunziare al discorso, debbono rinunziare alla loro opinione. I morali-Politici, quei dico, che spogliano il concetto dantesco dell'elemento religioso, per lo meno si debbono rimettere alla libera volontà del Poeta, e rispondere che scelse quel tempo, perchè così volle. Ma noi che teniamo il senso religioso, noi che l'abbiamo dimostrato, troviamo tanta opportunità nella scelta di quell'anno e di quella settimana, che se mancassero altri argomenti, sol questo ci sarebbe un indizio ben fondato del verace intendimento dell'autore. Di vero il 1300 fu l'anno del primo Giubileo centenario pubblicato in Roma per tutto il mondo cattolico; e dico primo, poichè sebbene qualche tempo innanzi si fossero sparse voci per la Cristianità, essere antico uso della Santa Sede di concedere con ogni centesimo generale perdonanza, tuttavolta non vi ha memoria di questa usanza; e certo non dovè avere per addietro nè quella

forma, nèquella universalità che poi servò 1. Straordina rio fu il movimento religioso che destossi per tulto; e una folla sterminata di pellegrini di ogni nazione, di ogni grado, e di ogni età accorse in Roma, che parte vi si fermarono tutto l'anno ( e furono ad un bel circa dugento mila), ed altri senza numero andavano e tornavano s. Noi non abbiamo memorie sicure che Dante vi andasse anch' egli : ma gli scrittori delle cose di lui ed i comentatori del Poema per varii indizii l'argomentano. Comunque sia, non poteva il suo cuore rimanersi freddo a tanta pubblica dimostrazione di ravvedimento, e di cristiana penitenza: e se proprio quest'anno assegnò alla sua uscita dalla selva ed al viaggio per l'altro mondo, è argomento fortissimo ch'ei volle, così per figura, significare ciò che fece probabilmente egli stesso, e che vide fare a tanti

- x Murat. Annal d'Ital. an. 1300.
- 2 « Al ponte s. Angelo che mette a s. Pietro fu d' uopo formare
- « lungo il mezzo uno steccato, affinchè andassero gli uni per una
- « sponda, e tornassero gli altri per l'altra; e Dante vedendo al-
- « l'inferno una folla divisa a quel modo, ne toglie il paragone,
- « come di casa veduta probabilmeute co' proprii occhi:
  - « Come i roman, per l'esercito molto,
    - « L'anno del Giubileo, su per lo ponte
    - « Hanno a passar la gente modo tolto;
  - « Chè dall'un lato tutti hanno la fronte
    - « Verso il castello, e vanno a santo Pietro;
    - a Dall'altra sponda vauno verso 'l monte, ecs.
      inf. XVIII, 28.

Balbo Vit. di Dan. lib. I, Cap. X.

一世 四日日

altri, il ritorno dagli errori e dalle colpe ad una vita di virtuoso cristiano. E di questo medesimo anno scelse in preferenza la settimana maggiore, quando all'amoroso invito che fè precorrere la Chiesa di avvalersi dell'ampio perdono che apriva, si aggiugneva il precetto ecclesiastico di disporsi colla penitenza a partecipare della eucaristica mensa. Qual anno più opportuno, e qual tempo più necessario di quello potea Dante assegnare alla conversione cattolica poeticamente immaginata? Per contrario se il concetto fosse solamente politico, o anche morale-politico, qual anno e qual tempo più estraneo, e più importuno di quello? Imperciocchè non sarebbe stata ella una impertinenza, per lo meno poetica, segnare con tanta precisione una stagione così famosa ne' fasti della Religione, e mostrare in tutto il Poema di farne così gran caso, se poi quella stagione siccome tale non dovea esercitare nessuna influenza nell'avvenimento che si narra? 1.

z Cesare Balbo confessa pur egli, benchè implicitamente, questa connessione tra il tempo ed il Concetto del Poema; dacchè afferma che la Divina Commedia fu probabilmente ispirata dal Giubileo, forse per avervi Dante assistito e preso allora forte risoluzione di ritorno a virtù (luog. cit.). Se questa forte risoluzione di ritorno a virtù, argomento io, fu concepita pel Giubileo, che altro potea essere che una forte risoluzione di convertirsi a Dio per quei mezzi, che a tutte ora ha pronti la Chiesa, ma schiude con più larghezza nelle generali perdonanze? Ora se una tale disposizione di animo ispirò la Divina Commedia, è chiaro per ciò solo che il Concetto di quest'opera, che tutta si versa sopra una mutazione da uno stato di miseria figurato dalla selva in une stato di felicità simboleggiato

160. Pertanto nell'anno di Giubileo 1300, nella setti. mana che va innanzi alla Pasqua, stringendo il tempe che tutti i fedeli devono comunicare ai divini misteri. essendo Dante ne'suoi trentacinque anni, si ritrovò per una selva oscura. La frase mi ritrovai, la quale nelle altre spiegazioni o è inetta, o per lo meno vulgare, nella nostra è gravida di un senso quanto profondo. altrettanto vero. Conciossiachè il primo movimento dell'animo nel fatto della conversione sia riconoscere se medesimo, e l'abisso dov' è caduto. E come si unilierebbe il peccatore dinanzi a Dio, se non si accorgene del suo misero stato, se nol sentisse? o come potrebbe detestare i proprii traviamenti, se non vedesse il profondo in che l'hanno travolto i mali passi?Ma quanto insulsa, quanto miserabile riesce, o alla men trista, quanta vaghezza perde la locuzione dantesca nelle ipotesi da noi combattute. Poichè se mettete che Dante vogia significare l'esilio a cui lo dannarono i suoi nemici, o le fazioni politiche nelle quali fu impigliato, qual modo più inesatto di questo, che ei dica così recisamente di essersi ritrovato in una condizione di vita, dove anche prima non poteva ignorare di essere? Imperciocchè quel dire assoluto mi ritrovai e tutti gli aggiunti del discorso fanno chiaro, siccome ei si avvide di un suo smarrimento, di che non erasi accorto innanzi; o meglio lo conobbe sotto un aspetto, in che pri-

dall'ultimo termine del viaggio, altro non possa essere che la perfetta conversione cattolica dal peccato alla grazia. Tanto facilmente s'insinua la verità e si apre la via in certi momenti che l'animo non è occupato delle sue private opinioni!

ma non gli si era manifestato. E che avesse perduta la patria certo il sapeva da che gli fu intimata la sentenva. Ne potrebbesi dire che appunto di quell'improviso accidente volesse intendere, quando venuto a Roma ambasciatore della repubblica, nè di nessun sinistro sospettando, quivi si senti subitamente sfolgorato dell'esilio, e condannato nella testa e negli averi. La interpretazione, dico, non istà; conciossiachè come nota il Torelli I la preposizione per indichi l'errare ch'ei faceva per la selva; e lo stesso sig. Picci e che vuole quella immagine simbolo dello esilio intende per la medesima particella significati i lunghi errori dell'esule d'uno in altro ostello ospitale. Or come il verbo ritroparsi si potrebbe riferire alla improvvisa intimazione del bando? Per rispetto all'altra ipotesi, chi poteva ignorare meno di lui, che si fosse intricato ne' maneggi politici? E non vale il dire che a quel tempo si sarebbe, avveduto di avere in ciò preso abbaglio: imperciocchè se questo fu il suo traviamento, giusto a quel tempo, cioè nel 1300, fuorviò procacciandosi o accettando nel giugno di quell'anno il Priorato. Ma quanta verità, e quanta luce ha la sentenza di lui nella nostra spiegazione! Poiche dice, che avendo caminato lungo tempo fuori di strada, senza far caso de'suoi errori, finalmente in quella età che il giudizio è più maturo, nell'anno del Giubileo quando piove più larghe misericordie la divina Bontà, e nella settimana maggiore, allorche più stretta è la necessità

z Ediz, della Min.

<sup>2</sup> Oper. cit. pag. 75.

di appaciarsi con Dio, ad un raggio di celeste luce gli si aprì la mente, sicchè riconobbe il lagrimevole stato in cui si era condotto, e l'ombra di morte che il circondava.

Intendo bene che non mancherebbero risposte ai nostri contradittori, specialmente se al senso politico si accoppia un pò di senso morale. Per dirne una, potrebbero essi riferire la frase alla figura semplicemente, non al senso della figura, e spiegare a mo' d'esempio. che Dante si ritrovo tutto improvviso per una selva, in quanto per una spezie di rapimento mentale vi si vide smarrito; e significhi essa una condizione o un'altra di vita, sta sempre la verità della locuzione. Ma primieramente a noi basta nell'uopo presente di trovare il contesto del 1 canto più aggiustato più proprio e più vago nella nostra interpretazione, della verità della quale già siamo in possesso. In secondo luogo, non è forse abbastanza certo che il vero non è tanto da riguardare nella figura, quanto nella cosa figurata? e se il riscontro dell'una e dell'altra non ha da essere di ogni capello, vi dee nondimeno avere rispondenza nelle cose principali. E che cotesto riconoscimento della selva sia nel pensiero di Dante una circostanza notabile, e quindi non un semplice modo della figura, ma un fatto che ha relazione alla cosa significata, non è da chiamarsi in dubbio, se ci facciamo a leggere poco appresso, dove tutto di proposito con una intera terzina si occupa di dar ragione della sua precedente inconsideratezza. Che dica quivi lo vedremo ben presto.

161. Per ora fermiamoci alquanto nella selva oscurg, per la quale il Poeta si ritrovò. E già per noi si è dimostrato sino alla evidenza che con questo smarrimento ei si figura in condizione di peccatore. Adunque lo stato della selva oscura vuol essere simbolo dell' anima di lui ingombra di vizii, e di abiti viziosi. E veramente molti de'moderni comentatori confessano che la selva sia immagine di vizii, ma ne volgono il significato a quelli di Firenze: con che o danno in assurdo, e dicono lo stesso che gli antichi. Perocchè se credono che Dante non fosse maculato di quei vizii, in tal caso non vorrebbe già uscire o liberarsi delle magagne fiorentine, che non avea, ma del consorzio dei fiorentini viziosi, forse per cessare da sè i funesti effetti di quei vizii, pe' quali un cittadino dabbene ha sempre che patire dai cittadini malvagi. Ma cotesta sentenza per qualunque verso si pigli non ha fondamento storico che la regga, e non solo non è sostenuta dal Poema ma è distrutta. Se poi suppongono che Dante partecipasse dei vizii di Firenze; per fermo ei voleva disceverarli da sè, non in quanto erano vizii di Firenze, ma in quanto erano suoi proprii. Così dunque lo stato della selva, la quale è il luogo dove il Poeta si ritrovò smarrito, e da cui bramò tanto di uscir libero, direttamente significa i vizii di lui, avvegnachè si debba eziandio estendere a significare quei di Firenze, che quasi funesto contagio gli si appiccarono, e se si vuole del mondo intero. La quale spiegazione viene a riuscire per lo appunto in quella degli antichi.

162.Or quale immagine più espressiva, o per ventura

più biblica di questa per adombrare la condizione infelico di un'anima traviata da Dio o dalla virtù? Per verità come nelle terre non coltivate dalla mano dell'uomo surgono spontaneamente silvestri piante d'omi ragione, che crescono e si addensano insieme, e formano estese boscaglie; non altrimenti nel nostro cuore spuntano da sè i tristi germogli del vizio. e se invece di sbarbarli cogli esercizii della cristiana mortificazione si lascino stare, vengono su e si fanno adulti e l'involvono tutto. Il quale riscontro non è casuale, come può sembrare a prima vista, ma effetto di divino consiglio. Noi leggiamo nel capo 1 del Genesi, che Dio per vendetta del peccato di Adamo maledime alla terra che quinci ayanti sarebbe sol ferace di triboli e spine: Maledicta terra in opere tuo. nas e tribulos germinabit tibi 1. Di guisa che come la colpa del primo uomo colla ribellione del senso gittava in lui ed in tutta la sua discendenza i tristi semi. che non corretti figlierebbero vizii di ogni sorte; così la terra non coltivata non gli saprebbe rendere altro che triboli e spine e piante salvatiche e infruttuose. nè per opera che mettesse in coltivarla riuscirebbe in tutto a domarne l'indole riottosa e selvaggia. La quale funesta conseguenza non fu solamente castigo del peccato commesso, ed imagine della miseria spirituale, che gli gravava su l'anima; ma eziandio un ricordo che ei stesse continuamente in opera di correggere i rei movimenti dello spirito, sicchè gl'inferiori

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gen. 1. 17, 18.

appeliti non perturbassero l'ordine della natura ragionevole guadagnando di mano sopra di essa.

E colesta figura della terra insalvatichita, significante il guasto che i peccati fanno delle anime, più volte occorre nella Bibbia: ed io mi contento di due esempii di mirabile bellezza, l'uno del Salmista, l'altro di Isaia, questo e quello sul proposito del popolo ebreo un tempo vigna eletta di Dio, e poi selva di abominazione. Nel salmo XXIX Davide così parla a Dio: Vineam de Aegyto transtulisti : eiecisti gentes et plantasti eam: Dux itineris fuisti in conspectu eius: plantasti radices eius, et implevit terram . . . . Ut quid destruxisti maceriam eius: et vindemmiant eam omnes qui praetergrediuntur viam? Exterminavit eam aper de silva; et singularis ferus depastus est eam 1. Isaia nel capo V lamenta l'enormi sceleratezze di cui si fece reo il popolo, e per le quali si meritò l'abbandono e la riprovazione di Dio.Le immagini sono le stesse del salmo citato; ma più chiaro e spiccato è il senso che adombrano: Quid est quod debui ultra facere vineae meae, et non feci ei? an quod expectavi ut faceret uvas, et fecit labruscas? Et nunc ostendam vobis quid ego faciam vineae meae: auferam sepem eius et erit in direptionem : diruam maceriam eius et erit in conculcationem. Et ponam eam desertam: non putabitur, et non fodietur: et ascendent vepres et spinae. . . . Vinea unica Domini exercituum domus Israel est: et vir luda germen eius delectabile: et ex-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ps. LXXI**X**, 14.

pectavi ut faceret iudicium, et ecce iniquitas; et iutitiam et ecce clamor .

163. L'oscurità della selva dantesca esprime mirabilmente le tenebre spirituali del peccalore, o siano quelle. che ingombrano l'intelletto perchè non discerna praticamente il vero e il bene, o siano quelle che oscurano l'anima, e sono privazione della grazia santificante. che è luce celeste. E questa è pure imitazione di un modo biblico e dei più frequenti, che io mi terrei di citare (tanto aperto credo essere a tutti il riscontro) se non mi corressero alla memoria alcuni luoghi, coi quali non pure si ragguaglia questa immagine, ma parecchie altre del 1 canto. Nei Proverbii è detto dei peccatori, che Relinquunt iter rectum, et ambulant per vist tenebrosas<sup>2</sup>. Non è alla lettera ciò che Dante di sè confessa quando afferma di avere abbandonata la dritta via, ed essere entrato per la selva oscura? Or questa diritta via è luminosa, perchè illustrata dalla sapienza che guida il giusto ed anzi abita in lui; e lo dice il Savio apertamente in altro luogo: Iustorum autem semita quasi lux splendens procedit et crescit usque ad persectam diem 3. Le vie dei peccatori per contrario

Is. V, 4 et segg.

<sup>2</sup> Prov. II, 13.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ibid. IV, 17. Il principio della via dei giusti è luce, ma non luce perfetta; è luce di mattino non di mezzodi. E noi vedremo che Dante appena uscito della selva s'incontrò col principio del giorno, e con esso fece i primi passi verso il colle; sebbene per gli gli ostacoli che gli si opposero fosse poi costretto di tenere altro cammino.

sono sfornite di ogni luce di sapienza divina, e tenebrose in tanto che gli sciagurati non sanno per qua'
precipizii rovinine: Via impiorum tenebrosa, nesciunt
shi corruant. Ed è quanto ci dirà di sè il Poeta nel séguito della sua umile confessione, affermando ch'ei non
saprebbe ridire com'entrò nella selva, perchè in quel
punto era ingombro di sonno: con che fa intendere che
asppure dovea discernere in quai precipizii cadesse.
Finalmente tenebre ed ombra di morte si dice le tante
volte nelle scritture lo stato dei peccatori: nei salmi:
Eduxit cos de tenebris et umbra mortis et in umbra
mortis sedent. E la selva di Dante è oscura; e le sue
tenebre sono tenebre di morte, poichè è tale Che non
lassiò oiammai persona viva.

164. Nè meno significativo bello e profondo è nella nostra spiegazione il terzo verso, Che la diritta via era smarrita. Traducete il Che come vi aggrada meglio secondo le varie interpretazioni che ne corrono; e sia per esempio in cui: qual cosa più vera in sè, o qual modo più vago di esprimere la verità che vi è intesa? Conciossiache come il termine nostro è Dio, così via diritta è quella che ci conduce a Dio. Per opposto il peccato ne mena lungi da Dio: finchè dunque si vive in peccato e commettendo peccati, è smarrita la via diritta. La figura è biblica, poichè in luoghi senza numero delle scritture son dette vie le opere nostre: così

z lb v. 19.

<sup>2</sup> Ps. CVI, 14.

<sup>3</sup> Capt. Zacc. 12.

via dei comandamenti l'osservanza di essi: Viant mais dolorum tyorum cucurri, cum dilatasti cor meun "... e via de' peccatori gli atti peccaminosi: Bettus vit. qui non abiti in consilio impiorum, et in via peccate rum non stetit . Il che posto si noti la giustezza della frase di Dante. Le opere o sieno buone o sieno me sotto il rispelto precisamente di bontà o reità ( che è quanto dire come qualità morali) sono inerenti all'animor adunque le vie nostre si ritrovano in noi, e sone quelle serie di atti che ci costituiscono o giusti o peccatori. Si consideri intanto che quanto si voglia uno peccatore non perde mai la facoltà di ridursi a Dio: e però sia avanzato pur molto nella pessima strada, è sempre in condizione di ravviarsi per la buona. Ma gli bisogna per ciò un sussidio poderoso della grasia che gli faccia conoscere e detestare il male, conoscere ed abbracciare il bene; altrimenti in figura quel lume che Davide intendeva, il quale è lucerna ai piedi per indirizzarli, e chiarore alle vie per farle discoprire Lucerna pedibus meis verbum tuum, et lumen temitis meis 3. Finche dunque il peccatore persiste nella malvagia volontà e nel colpevole acciecamento dell'intelletto e' si aggira per un luogo in cui è smarrita la via diritta. Ma dove che stia, e possa essere il fotto più scuro della selva, ei troverà la via diritta e si metterà per essa in quel punto medesimo che Iddio effica-

<sup>1</sup> Ps. CXVIII.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ps. I, 1.

<sup>3</sup> Ps. CXVIII, 105.

in che gli additi. Direbbe adunque il Poeta che si rirovò, in quanto ebbe un lume speciale da Dio per corovo, in quanto ebbe un lume speciale da Dio per corovo il suo stato: e comprese di fatto che le sue
rie erano per una selva; ossia che i suoi liberi atti cotituivano nell'anima sua disordine e oscurità, sicchè
l'intelletto che avrebbe dovuto raddrizzarlo pel bene,
rol vedea con quella specie di lume pratico, con cui
dovealo imporre alla volontà. Conobbe adunque che
lo stato dell'anima sua era tale, che vi era smarrita la
via diritta.

Se date al Che il valore causale di perche, non meno limpido è il costrutto, ed egualmente profondo il sentimento. Perocchè vorrebbe dire il Poeta, che la ragione di trovarsi per quella selva era dachè avea marrita la via diritta. E direbbe vero : conciossiachè vebbene tra il fallare la via e lo smarrirsi per una bocaglia non vi abbia un legame necessario di causa e di ffetto, e l'una cosa non sia ragione adeguata dell' alra; nondimeno dove si tratti di via diritta di virtù, anto è uscire di traccia e camminare fuor di strada, he avvolgersi per la selva dei vizii. Vorrebbe dunque il 'oeta dare ad intendere, che la selva nella quale si itrovò è quella, in cui necessariamente si avviluppa hi lascia la dritta via, la selva cioè dei vizii, dove mz'altro mette capo il cammino che devia dal senero della virtù.

Per ultimo se il *Che* si vuole avverbio modale equialente a *talmente che*, ne proviene un senso similente giusto in se stesso, e per ventura probabile nel valore della frase. Direbbe pertanto il Poeta che le selva in cui ritrovossi era tutta scura, e talmente screta ra che non gli era quasi modo di riconoscere la dritativa. La ragione di questa interpretazione si fonda nel le cose poco fa discorse, fra le quali netavamo che le peccatore, assolutamente parlando, può sempre che la voglia ritornare a Dio, e perciò nel fondo dell'anima sua è la traccia, diciam così, della via diritta, non in quanto battuta da lui, ma in quanto segnata dalla ragione e dalla fede ". Ma le tenebre, ond'è circondato di nascondono praticamente questa via, sicchè non verebbe col fatto a ritrovarla senza una luce migliano Delle quali spiegazioni scelga il lettore qual più gli aggrada, chè tutte tre ci rendono un sentimento diritta e confacevole al soggetto principale.

165. L'orrore di quel miserissimo stato si ridetta i tutto nell'animo del Poeta col solo immaginarlo; perè segue:

Ahi quanto a dir qual era è cosa dura
Questa selva selvaggia ed aspra e forte,
Che nel pensier rinnova la paura.
Tanto è amara che poco è più morte:
Ma per parlar del ben ch'i' vi trovai,
Dirò dell'altre cose ch'io v'ho scorte.

Pel primo di questi due terzetti è indubitato che nell'atto che Dante scriveva si trovava già uscito di

\* Multi disunt : quis estendit nobis bona? Signasum est se per nos lumen vultus tui Domine. Ps. 17, 7. Juella condizione di vita, che ci rappresenta colla fi-'ura della selva: se non fosse così, come potrebbe afamare che gli sa duro esporre qual era? dovrebbe azi dire qual è. E poco direbbe, anzi direbbe falso M'altro verso Che nel pensier rinnova la paura: poiè non già nel pensiero, cioè nella riproduzione imiginaria dell' obietto pauroso, ma continuata o acsciuta sarebbe la sua paura. Ed ecco un altro argomto per conchiudere che la selva non può rapprestare l'esilio, dal quale Dante per sua sventura nusci mai. E procede dicendo che tanto è amara esta paura, che poco è più morte. 1 Ottimamente tto, se s'intende dello stato di colpa contemplato la luce della fede da un'anima che vi era caduta e r buona ventura ne venne fuori. Essa conosce che reccato è il maggior male a paragone di cui ogni ro danno è nulla ; e pure gli diè ricetto dentro da

Discordano i comentatori a questo luogo; ed alcuni riferiscoil verso citato alla selva, ed altri alla pena di favellarne, che
ceta poco innanzi avea detto cosa dura. Veramente la selva è
a bastevolmente determinata cogli aggiunti di selvaggia di az e di forte: inoltre essendole questi aggiunti accoppiati colla
ula in tempo passato era, non si potea in buona grammatiunirle immediatamente appresso l'altro di amara colla co1 presente è. Lo Scolari sostiene che debba riferirsi a paura,
che il concetto riuscirebbe più spontaneo, e più sublime. Io
lo che secondo grammatica il soggetto della proposizione
p è amara sia quella stessa cosa che ha detta dura, cioè la
tva di parlar della selva: ma logicamente sia come vuole lo
ari, la paura: perocchè intanto se duro al Poeta favellar della
1, perchè così gli si rinnova tutta la paura che concepì nell'atto
ritrovarsi per essa.

sè innumerevoli volte. Nè basta: quello stato era un pericolo vicino di eterna dannazione, dalla quale tanto solo si dipartiva, quanto è il debole stame della vita mortale. Or come a questi pensieri non deve il convertito essere compreso di orrore di raccapriccio e di paura, ripetendo seco stesso quel di Davide: Nisi qua Deminus adiuvit me, paulo minus habitasset in inferme anima mea? <sup>1</sup> Ma fate che la miseria voluta significare colla selva sia qualunque altra delle intese dai moderni comentatori, l'esilio, le fazioni politiche, la distrizione dagli studii, e che so io, la frase per lo meno è da dire esagerata: perocchè solo per una iperbole fuori di luogo si potrebbe asserire che la semplice memoria di questi mali susciti nell'animo una paura di tanta marezza, quanta è l'amarezza della morte.

166. Non ostante che l'argomento della selva sia così doloroso, ei ne vuol ragionare almeno quant' è no
cessario per dir del bene che gl'incontrò di trovarvi. Il
veramente: la conversione di necessità suppone il percato, nè si potrebbe tener discorso convenientemento
di essa, senza ricordare il male da cui si fece dipartità.
Benchè dunque la memoria della selva metta paura,
nondimeno per trattare del bene della conversione, e
altrimenti dei mezzi che Iddio gli largi per riconduri
a virtù, dirà delle altre cose (intende le opposte al lene, principalmente le tre fiere), che vi ebbe scorte.

E comincia dal suo sinarrimento:

Io non so ben ridir com'io v'entrai, Tanto era pien di sonno in su quel punto, Che la verace via abbandonai.

r Ps. XCIII, 17.

167.Ci avea detto che si era ritrovato nella selva ne' ioi trentacinque anni, ma non saprebbe dirci simiiantemente come vi fosse entrato. La ragione di tale moranza sta in questo che in sul punto di abbandonala via verace fu soprappreso da grave sonnolenza. alla quale figura ci rappresenta i primi consentimenti la colpa; e per ventura nol potrebbe più felicemeneon altra. Chi è vissuto alcun tempo abituato al ene, onde accade che abbandona la virtù? Non certo a che la ragione gliel consigli: anzi dal fondo dell'aima sente levarsi, debole se volete, ma si che l'aplti, la voce della coscienza che riprova il siniro divisamento, e fa opera di distorlo. Ma la fansia dagli obietti sensibili attuata leva certe ombre e fanno velo all' intelletto, ed avviva e tien desti i pyimenti delle passioni: di che la volontà per sè inrma, smarrito il lume pratico della ragione, e tentata gl'inferiori appetiti cede ai suggerimenti del senso. testo colpevole infoscamento e debolezza volle per-1to adombrare il Poeta colla immagine di quello stato ll'animo nostro, quando levati nel cervello i vapori llo stomaco restano le facoltà, massime della vita ramevole, come inceppate per una specie di assopimento e è principio del sonno. E tutto il tempo che si séguiti operare conforme le tendenze dell'uomo animale, nechè dura la causa, durerà l'effetto di essa. Ma se lio colla sua grazia illustra supernalmente l'anima e dorme sì tristo sonno, il primiero suo atto sarà che onosca la sua infelicità, e senta tutto l'orrore di si disordini nei quali è trascorsa. Succede a quest'orrore una meraviglia di se medesima, poiche na sa intendere come sia stata così stolta da deviare di sentiero della virtù, che conduceala dirittamente alla beatitudine, e gittarsi fra le miserie del vizio. Essa na sa darsi ragione di quella mutazione, perchè dal memento che cedè alla passione, i suoi atti furono imagionevoli.

Or questo avvenne al Poeta, quando gli baleno quella luce per cui riconobbe il suo stato. Allora egli a ritrovo nella selva oscura, cioè aperse gli occhi a revisare il tristo termine a cui era divenuto, e ne sun tanto cruccio e spavento, che ora col solo pensarvi mi trema.

## CAPITOLO XV.

## Se guita il contesto del primo canto.

Ma poi che io fui al piè di un colle giunto, Là ove terminava quella valle, Che mi avea di paura il cor compunto; Guardai in alto e vidi le sue spalle Vestite già de'raggi del pianeta, Che mena dritto altrui per ogni calle.

168.Or come si trova il nostro Poeta così di botto fueri la selva? Per la ragione contraria a quella, perchi vi entrò e vi si disperse. Vi entrò e vi si disperse pe sonno, che non faceagli vedere l'orridezza ed il perico lo del luogo; se ne trasse fuorì per lo benefizio di u movimento vitale, che lo scosse dal suo letargo e lo f

visentire. E perocchè non ci dichiara per esplicita maniera il procedimento de'suoi atti dal punto del ritrovarsi nella selva, sino ad essere arrivato al piè del colle, proviamoci di dedurlo da'versi seguenti:

> Allor fu la paura un poco queta, Che nel lago del cor m' era durata La notte ch'io passai con tanta piéta.

- E prima vorremo esser certi di qual nolle qui parli.Ci dicea poco innanzi che giunto alle falde del colle lo vide rivestito de' raggi del sole; soggiugne ora che una tal vista lo riconfortò della paura che gli era durata la notte: qual dubbio che ei parli della notte antecedente à quel mattino? Ma la dimora nella selva non fu solo di quella notte : egli ci era stato parecchi anni, cioè quasi tutto il decennio dalla morte di Beatrice all'aprile del 1300 <sup>1</sup>. E poiché la selva è naturalmente oscura, e poco appresso è detta per antenomasia il luogo dove il sol tace; si può dire che tutto il tempo che vi stette, fu notte per lui. Se non che per l'antitesi che abbiamo notata, qui è intesa, se non unicamente almeno principalmente, l'ultima notte naturale, durante la quale il Poeta soffrì le strette di un'angoscia, che non saprebbe dire a parole, e fu compreso di una tan-

z Si rileva chiaramente dalle parole di Beatrice al XXX, 124 del Purgatorio:

Sì tosto come in su la soglia fui Di mia seconda etade, e mutai vita, Ouesti si tolse a me e diessi altrui.

ta paura, di cui la sola memoria è sì amara, età poco più è l'amarezza della morte.

169. Nè già intendiamo che ne' tempi precedenti, e possiam dire nella lunghissima notte morale de'dieci anni di vita peccaminosa, non soffrisse nè affanni nè spaventi. Dovè partirne senza dubbio; perocchè nel cuore dove non è Dio, non può esser pace; e nel cuore in cui non è pace, è turbamento di limori e di angosce. Ma in prima questi medesimi affetti gli dovevano essere in gran parte impediti da quel sonno funesto che facea velo all'intelletto, e gli tardava la riflessione. In secondo luogo il Poeta indica in questo luogo l'affanno e la paura, che gl'indussero la buona volontà di uscir della selva, e quindi più che castigo della giustizia di Dio, furono benefizii della sua misericordia. In somma descrive gli antecedenti della sua conversione; poichè a quest'angoscia e paura seguitò veramente l'animoso proposto di fuggir dalla selva.

Ora vediamo quale si fosse la cagione della paura, e quale dell' angoscia. La paura gli si svegliò per la operazione della grazia, che gli fè conoscere l'imminente pericolo della morte eterna; ed è il primo impulso, secondo il Concilio tridentino, alla conversione. L'angoscia, se rappresenta (come pare che debba) una cosa diversa dal senso doloroso della paura, è senza dubbio il travaglio della lutta che si accende nell'anima così mossa fra due specie di necessità , l'una degli abiti rei, che

z Diciamo necessità in senso largo, come a dire di una quasi violenza, che prova lo spirito; la quale se sforza, non distrugge però la libertà.

la vogliono ritenere ne' loro ceppi, l'altra del timore dell'inferno, che la spinge a mutar vita. La grazia sempre più avviva il timore: la corrotta natura istigata dal nemico infernale afforza vie peggio la inclinazione al male. Negli animi naturalmente più forti questi combattimenti sogliono riuscire ancora più affannosi, e quasi assimiglianti le agonie della morte.

170. Or ecco in breve la storia di Dante. Appresso la morte di Beatrice si fuorviò, e persistette ne' suoi traviamenti lo spaziò di circa dieci anni. Nel quale tempo non gli mancarono i richiami della grazia; e la stessa Beatrice afferma di avergliene impetrati dal Signore a buona dovizia; non sì però che fruttassero nulla quanto a fargli concepire orror salutare del suo stato, ed efficace determinazione di mutarlo. Il sonno era troppo profondo e i destatoi non erano di quelli, che l'avrebbero vinto di fatto. Ma questa volta dovè sentire la virtù di una di quelle grazie speciali che disvelano all'animo sotto il vero aspetto la sua presente reità, e il terribilissimo avvenire che l'attende. Allora provò quegli stringimenti, che lo fecero agonizzare, finché concepi il magnanimo divisamento di correggere in meglio i suoi costumi. Con questo uscì della selva: che è quanto dire, fece i primi passi per rimettersi nel diritto sentiero. Imperciocchè se lo smarri-

Nè l'impetrare spirazion mi valse

Con le quali ed in sogno, ed altrimenti Lo rivocai; sì poco a lui ne calse.

<sup>\*</sup> Fu questo uno de principali rimproveri onde Beatrice lo gravò dinanzi agli Angeli che la corteggiavano nel Paradiso terrestre:

mento nella selva significa la vita di chi si aggire e s'intrica fra gli errori ed i vizii, basta un vigroso proponimento di rinunziare a questi errori, e di troncare quei vizii, perchè si possa dire che sia si uscito della selva. Ma non per questo si è racquistata la grazia di Dio (tranne il caso della perfetta contrizione), nè con ciò solo è allontanato il pericolo di ricadere ne'peccati. Però se si è fuori della selva, non si è fuori delle circostanze della selva o del gran deserto. Di fatto appena Dante fu mosso verso il colle, che le tre fiere gli furono contro per ricacciarlo in quel medesimo abisso da cui era avventurosamente fuggito: e certo l'avrebber fatto, se Beatrice non gli avesse soccorso con altri aiuti più efficaci, e del tutto straordinarii.

171. Quanto al colle, già sappiamo che significa la condizione di una vita segnalata per virtù cristiane. E niuno è che non possa ravvisare la convenienza del simbolo, massimamente in comparazione delle altre interpretrazioni. Imperciocché come il vizio invilisce e deprime lo spirito, così la virtù lo nobilita e lo innalza: però se figura tutto propria della vita viziosa è la selva affondata in bassa valle, figura massimamente significativa della virtù cristiana è il colle che levasi dalla valle dirittamente al cielo, Per contrario io non saprei come il colle potesse farsi simbolo della patria, se non fosse per volervi significare l'aria pura e sottile che per ventura vi si goda. E nè anco è segno di una vita pacifica e tranquilla fuori del tumulto delle fazioni; poiché l'altezza, che è la proprietà specificativa del colle, non ha nessun ragguaglio di simiglian-

za colla tranquillità e quiete. Nondimeno potrebbe il colle (parlando in astratto) figurare gli studii, come quelli che assottigliando la mente, la elevano in certa guisa sopra la condizione delle cose materiali, e di quelli che alle cose materiali si affiggono. Ma il colle di Dante non è la biblioteca di Monte Cassino: e que' medesimi che convertono l'Alighieri dallo sciopero dell'ozio alla contemplazione delle scienze, aggiungono ch'ei prenderebbe gli studii come un mezzo per ricondursi a virtù: con che distruggono la loro spiegazione. Conciossiachè se il colle appunto è quel termine a cui Dante mirò, conviene che significhi piuttosto il fine della virtù che Dante aveva in animo, che non il mezzo degli studii. E posto ciò, perche vorranno fare di lui un mezzo pagano, che desideri la virtù filosofica, anzichè un fedele che agogni alla virtù cristiana?

172. Ma oltre quella specie di simiglianza che fonda la ragione della figura, vi è inoltre che il monte o il colle ha pure nel linguaggio della Scrittura e de' Padri un valore ben determinato quanto a simboleggiare un avvicinamento a Dio maggiore o minore secondo l'esigenza del soggetto. E alcune volte il monte è simbolo di Cristo, come in Daniele là dove si dice che la pietruzza, che percosse e battè al suolo la statua veduta in sogno da Nabuccodonosor, crebbe in una vasta montagna. Abscissus est lapis de monte... et percussit statuam in pedibus eius ferreis et fictilibus, et comminuit eos... Lapis autem qui percusserat statuam factus est magnus mons, et implevit

universam terram <sup>1</sup>. Ed a questo proposito non so tralasciare un bellissimo luogo di s. Ambrogio, dove non
solo è il simbolo del monte nel senso del testo citato di
Daniele,ma pur della valle nel senso di Dante: Civitas
illa Ierusalem, così e' dice, quae in terris est, quae occidit prophetas, quasi in convalle fletus posita delitescit; illa autem Ierusalem, quae in Caelo est, in qua
militat fides nostra, in illo altissimo omnium locata
monte, hoc est CHRISTO, non potest tenebris et ruinis
huius mundi abscondi <sup>2</sup>. E perchè gli Apostoli sono
detti anch'essi fondamenti della Chiesa, si trovano simigliantemente così nella Scrittura come ne' padri appellati monti: Fundamenta eius, abbiamo ne' salmi,
in montibus sanctis <sup>3</sup>: e in questi monti dalla comune
de' padri sono intesi gli Apostoli.

Più di frequente ancora la figura del monte è appropriata alla Chiesa: e valga per molti esempi la profezia d'Isaia: Et erit in novissimis diebus praeparatus mons domus Domini in vertice montium, et elevabitur super colles, et fluent ad eum omnes gentes.

Ancor più spesso s'incontra il simbolo del monte Sion diletto singolarmente a Dio siccome stanza delle anime, che colla contemplazione e coll'amore cercano di stargli unite: Domine, interroga il Salmista, quis habitabit in tabernaculo tuo, aut quis requiescet in monte sancto tuo? E risponde tessendo un ben lungo

I Dan. II. 34.

<sup>2</sup> Ambr. Comm. in Luc. lib. VII, c. 11.

<sup>3</sup> Ps. LXXXVI, 1.

<sup>4</sup> Isaias, 11, 2.

atalogo delle virtù necessarie a tanto . Finalmente l'monte e il colle sono posti in figura di qualche speciale virtù; come ne'Cantici; Vadam ad montem myrae, et ad collem thuris ?; e ne'salmi; Qui confidunt in Domino sicut mons Sion . Ondeche l'immagine di lante non ha solo la proprietà di quella naturale proprietà di quella natural

173. Il Sole che co'raggi matutini veste le spalle del clivo dantesco è in sentenza degli antichi espositori Gesù Cristo, vero Sole di giustizia, che secondo la frase del Vangelista, illuminat omnem hominem venientem in hunc mundum. E noi crediamo non dovercene dipartire, poichè s'incontra nello stesso senso adoperato lo stesso simbolo due altre volte nel Purgatorio. La prima, quando Sordello avvisò Virgilio che tramontato il Sole non potrebbero avanzare oltre nè pure una linea s: della quale allegoria abbiamo dimostrato altrove (n.108) il vero senso. L'altra, quando in su lo sbocco del secondo girone, non trovata niun'anima che indicasse la strada, Virgilio rivolto al Sole,

<sup>7</sup> Ps. XIV, 1.

<sup>2</sup> Cant. 1V, 6.

<sup>3</sup> Ps. CXXIV, 1.

<sup>4</sup> Joan. I, 9.

<sup>\*</sup> Purg. VII, 52, segg.

O dolce lume, a cui fidanza io entro Per lo nuovo cammin, tu ne conduci, Dicea, come condur si vuol quinc'entro 1.

Per le quali parole siamo ammaestrati che Virgilio a sola fidanza del benefico astro si era messo pel Purgatorio, e che pure da quello si aspettava di essere guidato nella maniera conveniente per lo nuovo cammino. Ed oramai siamo certi che lo scopo di un tal viaggio era la purgazione dell'anima per tutt'i gradiinsino a conseguire il perfetto dominio del libero arbitrio mercè dell'esercizio delle cristiane virtù. Or da chi si può attendere luce e conforto per fornire un aringo di cotanta perfezione, salvo che dall'autore e consumatore della Fede Gesù Cristo? Egli adunque sarà il Sole, da cui Virgilio si promette il necessario aiuto per guidar Dante pel corso del Purgatorio. E figura di Gesù Cristo si vuole dire per conseguenza il Sole che irraggia il colle del primo canto; poiche come nel Purgatorio la luce che vi fa giorno è necessaria per avanzare ad un termine, verso cui non si può camminare senza la grazia di Cristo; così nel I canto i raggi, onde il colle è vestito, dimostrano un cammino il quale non si può battere senza la grazia del medesimo.

> E come quei che con lena affannata Uscito fuor del pelago alla riva Si volge all'acqua perigliosa e guata:

F Porg. XIII, 16.

Così l'animo mio che ancor fuggiva Si volse indietro a rimirar lo passo, Che non lasciò giammai persona viva.

Dopo la notte della piéta usci finalmente il Poeta dalla selva ; ed il primo suo atto fu di misurare il terribile passo da cui avventurosamente campava. Avviva la descrizione col paragone del naufrago, che venuto a riva dopo un lungo combattimento colle onde, si volge perun istinto naturale verso il mare, come per riconoscere il grado del rischio corso, e per accertarsi che omai n'è fuora. Il confronto è di una singolare bellezza, e nella nostra spiegazione ha una forza tutto propria di simighanza. E prima l'affanno che sostiene il naufrago nel contrastare che fa col mare in fortuna, è una immagine viva della lutta interna di chi si vuole ad un tratto permulare da una vita lungamente abituata nel male in un'altra ben disciplinata. Il tumulto delle passioni in questo caso è simile allo scompiglio de' flutti ; e l'animo quinci e quindi sbattuto da gagliardi movimenti or della grazia or della guasta natura quando a quelli, e quando a questi seconda. E Dante, come su osservato, avea durato una lutta di tal genere la notte precedente. In secondo luego il punto in che il naufrego campa,e il primo atte di lui non hanno fra le possibili spiegazioni migliore riscontro, che col momento della uscita dalla selva de' vizii, e col primo affetto che ne sente chi giunge a trarsene a salvamento. Conciossiachè non è la sola perizia che abbia il

naufrago quella che lo salva, nè dall'altra parte il solo favore della fortuna che lo balzi senza che egli si aiuti. Così pure non è sola virtu del libero arbitrio il magnanimo proposto di rifarsi da'vizii, nè sola opera della celeste grazia senza il libero concorso della volontà. La supernale inspirazione che invigorisce l'arbitrio; l'arbitrio che opera in forza di quel movimento superiore sono la causa adeguata dell'atto che si compie.

174. Questa prima vittoria che il peccatore riporta de' suoi affetti lo ponejin uno stato, che non è di perfetta tranquillità, ma molto le assomiglia: è la condizione del naufrago, che non si è riavuto dallo sbattimento, ma è fuori dei gorghi fortunosi. E di fatto e' pure ha valico il passo della selva; perchè ha fermato di non ammettere più nell'anima i passati disordini: non perlanto è nelle vicinanze di quella, non essendo ancora purificato delle macchie contratte coi peccati, e ad ogni modo si trova nel pericolo di ricadervi. Ora in quel primo tempo che fa l'offerta di sè a Dio, rinunziando alla schiavitù delle passioni, quanto già tace il tumulto degli affetti, ed ei si sente come mutato in altro, dove correrà primamente coll'animo? Ad un paragone fra l'uomo nuovo, e l'antico. La luce che attualmente lo rischiara, e gli fa concepire giusta estimazione del benefizio di Dio, avendo un riflesso tranquillo nel suo spirito bastevolmente abbonacciato, gli dipinge il suo passato e i pericoli ond'era cinto co'più orribili e spaventosi colori. E veramente se anche nello scompiglio delle sue potenze giunse a conoscere in qualche guisa l'orrore del suo stato, e

see piacevole al senso quel pericolo, pure ne re; quanto gli dee parere più terribile sotto quieto e più vivo, allorchè colla nuova deteri le lusinghe del piacere non potrebbero si di ttivarlo?Qui esclama di tutto cuore: Nisi quia rdiwit me, paulo minus habitasset in inferna gr.e fa grazie a Dio che lo ha tolto dagl'intriua selva, come il passerello da' lacciuoli del : Anima nostra sicut passer erepta est de lastium 2. Allora rinforza il buon proposito, a all'opera di compirlo; come appunto il Salpreso del pensiero della eternità, e pieno del divini giudizii protestava di volere da quel esimo dare cominciamento alla sua santificaasi per lo addietro non avesse operato nulterna salute: Anticipaverunt vigilias oculi rbatus sum et non sum loculus. Cogitavi 108, et annos aeternos in mente habui... a aeternum proiiciet Deus: unt non apponet itior sit adhuc? . . . Et dixi: nunc caepi: tio dexterae Excelsi. 2 Questa è la storia di rtiti di forte tempra e lungamente abituati uesto è fuori di allegorie la storia poetica rsione di Dante. Di fatto ad imitazione del a tardo, se non quanto era necessario per lo spirito, à mettere in atto il novello conecolo in cammino verso il colle, il quale col

<sup>. 18.</sup> 

<sup>11, 7.</sup> 

<sup>1, 5.</sup> 

vago aspetto de' raggi del sol nascente ond' era indorato, colla fiorita primavera che rivestivalo, e col sereno aere che gli rideva in vetta, lo invitava dolcemente a poggiarlo; come coll'orrido aspetto lo avea spaventato e messo in fuga la selva: così gli avvenne di uscire dell'orribile passo Che non lasciò giammai persona viva.

175. E già il lettore intende di leggieri che sia questo passo. In allegoria è la selva stessa, e propriamente quel punto in che si trovò ridotto il Poeta quando si accorse del suo smarrimento: nella realtà è lo stato del peccato, e più particolarmente quella condizione di abiti rei, ond' egli si conobbe allacciato, quando fu compunto di salutare paura. Inteso di questa maniera il passo, con ogni verità egli è tale, che non lascia giammai persona viva. Conciossiachè ci sia noto primamente che il peccato è morte dell' anima, e morte tanto più orribile, in quanto priva della vita più preziosa, che è la vita della grazia. Ma inoltre dicevamo che il passo di cui si tratta non è uno stato qualunque di peccato, si veramente un mal termine di abiti rei, a cui siasi condotto il peccatore. Ed è chiaro: dacchè il Poeta parla di quel passo da cui egli campò: e lo stato di lui era di un pericolo presentissimo dell' eterna dannazione. Or qui ci ricordi delle gravi parole da noi altrove comentate, colle quali Virgilio espose a Catone la infelicissima condizione di Dante, perchè diceva che fu ad un slo di perdere la vita temporale del corpo e l'eterna dell'anima, ed a camparlo era stato mandato ei medesimo

che il guidasse per lo Inferno e pel Purgatorio. Componiamo que' sensi di Virgilio cogli altri di Beatrice al -XXX del Purgatorie (da noi pure altroye dichiarati), ·quando ella disse che tanto giù era caduto Dante, che solo la vista degli eterni tormenti lo avrebbe ritornato a salute; e verremo a conchiudere, che il punto della selva, nel quale ritrovavasi il Poeta, ossia il passo, era Itale che senza un miracolo non avrebbe potuto trar-Bene fuori. Il passo adunque non è il semplice stato di colpa, il quale perchè toglie la vita della grazia pur na può dire che non lascia giammai persona viva: ma oltre a questo è una catena di peccati e di abiti rei, che si bruttamente avvinghiano l'anima, e di tale ma-·niera impigliano il libero arbitrio, che il male arrivato peccatore, per ciò che avviene d'ordinario non vorrà :distrigarsene mai, sicchè sopravvenendo la morte in sì trista disposizione, ei sarà perduto per sempre. A tanto stremo afferma Dante di essere pervenuto: e il dica per un cotale sentimento di umiltà cristiana, il dica in figura, senza dubbio il dice: e que' che di questo luogo il negassero, nol potrebbero certamente degli altri assai più manifesti. Il che dee bastare per francarci dalla taccia di temerarii nella opinione di costoro.

- 176.Ma è facile altrettanto a quei che tengano altrofondamento d'interpretazione spiegare convenevelmente il passo che uccide? Io non vorrei esser noieso co'
particolari confronti: ma il desiderio di chiarire quanto
più mi è possibile il vero, mi ci conduce per forza: e
questo luogo segnatamente può far tanta luce, che non

vuol essere a niun patto trasandato. E pognamo che il terribile passo sia l'esilio: qual uomo di mezzano giudizio può asseverare universalmente che l'esilio sia da riputare una morte? Poichè si conceda pure che gli uomini volgari possano sentir tanto la privazione della patria dei congiunti e degli amici, che lo starne lontano sembri loro un morire: ma di coloro che fanno professione di sapienza chi oserebbe affermarlo? Non protestano essi contra la prepotenza de' nemici, se mai pensassero di avere i loro animi abbattuti, perchè riuscirono di shapdirli dal consorzio cittadino? Exilium autem (sentenziava il romano oratore e filosofo ) terribile est iis, quibus quasi circumscriptus est habitandi locus; non iis qui orbem terrarum unam urbem esse ducunt 1. Ot è da credere che Dante il quale tanto studio pose pei volumi degli antichi, e nelle sventure segnatamente si piacque in preferenza delle opere di Boezio tutte ispi. ranti alto dispregio delle cose caduche, dettasse una sentenza generale così discorde da' documenti della filosofia che professava? Perocchè fingiamo pure che sentisse in estremo la sua disgrazia, egli con quel senno che aveva, come avrebbe potuto asseverare di tuiti in un fascio i condannati all'esilio di qualunque professione di vita, di qualunque grado e genere di virtù si fossero, che perciò solo che una giusta o ingiusta sentenza di bando gli avesse colpiti, si dovessero tenere in conto di morti ? Per fermo sia grave l'esilio quanto si voglia, esso non priva l'uomo che di beni

<sup>(1)</sup> Cic. ad Brut. Parad. II.

materiali, e di alcune relazioni civili. Se gli alberga in petto virtù, questa troverà ne' mali dell'esilio la cote per avvivarsi e invigorirsi. Avrebbe dunque il magnanimo Alighieri osato di chiamare morti moralmente anche quei valorosi che dall'esilio tolgono il destro di crescere nella virtù, che è quanto dire nella vita morale dell'uomo?

Ed oltre a tutto questo non sarebbe nella sentenza nè pure la storica verità. Conciossiachè rileviamo per le sue parole che quantunque a gran fatica, pure gli riuscì di valicare il passo mortale. Ma dell'esilio noi sappiamo, che sebbene molto il bramasse, sebbene vi si adoperasse molto, non potè giammai liberarsene. Come dunque il passo potrebbe significare l'esilio?

Nè per questo ci riescono a migliore sentenza quei che vi vogliono intendere la pena di morte che fu contro Dante fulminata, se si attentasse di toccare i confini di Firenze. Imperciocchè in tal caso o il passo sarà il semplice decreto, e siccome quel decreto non fu annullato giammai, così nè anco sarebbe stato valico il passo: o veramente vorrebbe dire che gli avvenne di fuggire la morte ingiustamente minacciata; ed in questa ipotesi, perocchè col tenersi nell'esilio si riguardò dalla morte, così gli errori della selva, non già la fuga lo avrebbero dovuto liberare dal passo. Ma comunque si versi la cosa non sarebbe una perla di locuzione dantesca appellare il supplizio della morte un passo così fatto che niuna persona lasciò viva.

Dall'altra parte quei che intendono figurate nello smarrimento e nel passo le brighe civili, le fazioni po-

litiche, o altra cosa simigliante, non possono più felicemente spiegare come o perchè una tale ragion di vita si debba dir morte. Poichè se non sia sotto il riguardo de' vizii, de' quali si facessero mezzo per aggiungere si loro fini, costoro pur troppo, e più di quello che vorremino, mostrano di esser vivi. Li potrebbe adunque dir morti solamente perché viziosi, come a dire per l'orgoglio, per l'ambizione, per le ingiustizie, per le crudeltà, e che so io. Adunque la ragion formale della selva, ed in maniera particolare del passo non sarebbe più politica, ma morale. E qui un'altra volta mi fo lecito d'interrogare coloro che ammettono la selva de' vizii, e lo smarrimento morale di Dante, i quali per essere al loro principio consenzienti nella morte che dà il passo devono intendere la morte alla virtù, mi fo lecito, dico, d'interrogarli se sia possibile solo il sospelto, che Dante intendesse la morte dell' anima pe' vizii altramente da quello che l' intende ogni semplice benchè rozzo cristiano.

177. Mi sono studiato fin qui di spiegare ciascuna frase de'primi versi della Divina Commedia secondo l'esigenza di quella parte del Concetto di essa, che aveva innanzi, per quanto credo di poter dire, solidamente dimostrato. Non sostengo per questo che ciascheduna interpetrazione particolare nel suo ultimo e determinato valore renda il senso de' singoli luoghi così precisamente, che si debba escludere come improbabile qualunque altra spiegazione, benchè allo stesso Concetto generale consentanea. Il parlare allegorico, come altrove ho notato (n. 7), non è per sè capace

d'individuare l'idea nella mente del lettore con quella determinazione onde la trasmette il parlar proprio. Gli argomenti con che fermare il vero sentimento delle figure, si vogliono attingere dal contesto, da'luoghi simili che altrimenti son detti paralleli, e da altri capi: si quali però se ti possono spiegare l'ordito del pensiero nel suo tutto, di rado accade che diano tanta luce alle sue pieghe particolari, che tu le possa distinguere con pari evidenza. Noi avevamo avverato il punto sostanziale del Concetto dantesco nell'intendimento fondamentale dell'Opera. Per dare alla dimostrazione l'ultimo grado di evidenza, metteva bene disaminare direttamente il testo per quella parte che forma il soggetto della presente controversia. Se le figure hanno colla nostra spiegazione un senso giusto, se il valore che diamo ad una frase non distrugge, ma rincalza quello dell'altra; finalmente se procede l'analogia con bella corrispondenza di segni e di cose per tutto l'andamento del discorso, voi non dovete nè potete chiedere di vantaggio. Solo siete libero di provarvi se mai vi avvenga di trovare spiegazioni più aggiustate sul fondamento del medesimo Concetto generale. Per opposito chi riuscisse a spiegare le singole frasi del contesto per guisa che i sensi peculiari potessero avere convenevole rispondenza colle figure, ma il Concetto generale fosse tutt'altro che il dimostrato da noi: costui non avrebbe fatto nulla, perchè non potrebbe mai dimostrare, salvo che con sofismi, la base della sua interpretazione. Ma una tale analogia noi abbiamo veduto che non si trova nelle moderne spiegazioni. Non per tanto per quel che rimane a dimostrare del Concetto intero della Divina Commedia, non sarà mestieri discendere a minute applicazioni, e senza che io mi affatichi di darne innanzi tempo la ragione, ognuno nel fatto stesso ne sarà persuaso. Prima però di rimetterci su la via è bene rispondere ad alcuni argomenti de' nostri oppositori, che ai giovani meno esperti potrebbero fare difficoltà.

## CAPITOLO XVI.

Si risponde ad alcune opposizioni degl'interpreti moderni.

178. Le difficoltà le quali son mosse contra i fondamenti della spiegazione morale-religiosa vengono tutte da'sostenitori del senso storico-politico, i quali devono in conseguenza del loro principio negare nell'Allegoria della Divina Commedia qualunque significazione immediata tanto di vizii quanto di virtù. Ma questi per buona ventura non sono molti: e noi di quegli argomenti solamente dovremo intrattenerci che appariscano più simili al vero, e colle cose discorse non abbiano un tale scontro, che ognuno possa farsi da se medesimo la risposta.

E per prima il Marchetti ritrova lontanissima dal vero, e assai disadatta a rappresentare le ree passioni ed i vizii, l'immagine di un'orribile selva. Perciocché hanno essi per mala sorte piacevolissimo aspetto, e molte soavi lusinghe 1. Sul quale proposito reca egli

<sup>1</sup> March, Disc, cit-

alcuni esempi di filosofi e poeti, che volendo sensibilmente figuare le attrattive delle malvage cupidità, si lo fecero coll' uopo di simboli acconci a commuovere piacevolmente gli appetiti.

179.Se non che per quanto è vero che i vizii offrono le loro dilettazioni, sicchè agevolmente possono gli animi anche più sobrii e casti alcune volte inescare, altrettanto è indubitato che hanno pure la loro intrinseca deformità, e tale che col lume della ragione, e meglio ancora sopraggiunto quello della fede e della grazia, si possa discoprire. In questa doppia sembianza per lo appunto si manifestarono a Dante i vizii. Quando egli pien di sonno, cioè ingombrato della nebbia delle passioni si fuorviò, credè di camminare per tutt'altro che per una selva selvaggia ed aspra e forte. Ma posciachè rimesse alquanto le passioni si sciolse il velo dell'intelletto, ed ei ridestossi dal suo sonno, allora finalmente disparve lo incanto di quegli obietti, e si ritrovò dov'era veramente, per una selva. Che è in tutto questo d'incredibile o di strano? o non è anzi la storia simbolica della conversione di tutti quanti i peccatori? Imperciocchè chi piange per forza di contrizione i suoi falli, e vorrebbe ad ogni patto cancellarli, vi dee scorgere senza fallo qualche cosa di mostruoso e di orribile, che non vi scopriva nell' atto di perpetrarli: e chi sentisse di ciò meraviglia, mostrerebbe di non conoscere la fiacchezza del cuore umano, e la possanza della grazia di Dio.

Ed il medesimo Marchetti nell'atto che fa opera di mostrare il suo proposto ci fornisce un altro esempio di

questo doppio riguardo in che i vizii appariscono: e l'esempio si attiene alla stessa persona di Dante. Nel XIX del Purgatorio egli dice le passioni ed i vizii rappresentò colle bellissime sembianze di lusinghevole Sirena: ne la interna deformità di costei fu palese al Poeta, se non quando altra donna santa ed onesta, cioè la Virtù, o come altri intendono la Filosofia, fendendole i panni le scoperse il ventre contaminato. Adunque poleva Dante, in sentenza dello stesso Marchetti, ravvisare la turpezza de' suoi peccati, e quindi simboleggiarla colla immagine di un' orrida selva, tanto solo che fosse stato da un lume soprumano irraggiato. Ma chi gli ha detto che non l'ebbe Dante cotesto lume? Dall'effetto si argomenti alla causa. Un cattolico sa per fede che il primo passo salutare nell'opera della conversione non si fa senza l'interno movimento della grazia: ed è primo passo nella conversione riconoscere con cordoglio l'orrore del proprio stato, e bramare con sincero desiderio il ritorno nella grazia di Dio. Quando adunque il nostro Poeta, sul cui tumolo fu scritto

## « Theologus Dantes nullius dogmatis expers »,

racconta di sè che si riconobbe nella selva de' vizii, che ne senti spavento, che volle uscirne, con ciò solo fa intendere al lettore cattolico, che ricevè per tal uopo gli opportuni aiuti della grazia. Quel che appresso soggiugne il chiaro uomo, che non avrebbe Dante potuto riconoscere la orridezza della selva, fuorchè superato l'opposto monte, o compiuto con Virgilio il

misterioso viaggio, suppone contra ogni sperienza e ragione, che la conversione non abbia gradi, tanto che il passaggio dal profondo de' vizii alla sublimità della perfezione debbasi fare in istanti come intervenne all'Apostolo delle genti. Buono che Dante avea protestato altamente:

Io non Enea, io non Päolo sono.

: 180.Ne deve far meraviglia che chiami deserta quella valle per la ragione che adduce il Marchetti, che non zia stata giammai carestia di viziosi. Conciossiache non fu intenzione del Poeta di descrivere colla figura della selva il luogo de' viziosi, ma si gli effetti morali de' peccati suoi propri rispetto a sè. Ora tra gli altri spiacevoli sentimenti che pruova chi malamente è vissuto, ed è sul punto di ravvedersi, uno è questo, che ei trova una cotal vuoto indefinito nel suo cuore per la mancanza di ogni bene: mentrechè da una parte sente la privazione di Dio da cui è lontano; e dall'altra l'abbandono di tutte le creature, niuna delle quali è più capace di contentarlo: di tal che a tutto è come straniero, e gli sembra essere divenuto quasi solitario nell'universo. E questa conseguenza del rimorso e del disinganno niuna cosa poteva meglio adombrare che l'allegoria della selva e della valle deserta. La quale osservazione che ognuno, io mi penso, troverà giusta, meno che altri potrebbero vituperare coloro, che ravvisano nella selva l'esilio; i quali a chi opponesse che l'esilio di Dante non fu nelle boscaglie della Siberia,

nè nei deserti di Libia, sì certo fra le città più popolese d'Italia, risponderebbero senza fallo che non era intendimento di lui significare il luogo materiale dell' esilio, ma la condizione dell'animo suo di ogni più diletta cosa per quella sventura diserto.

181.Se non che osservano il Marchetti ed il Borghi', che non era dell'indole nobilmente altera di Dante fare un cominciamento si poco dicevole alla dignità dell'oppressa innocenza dichiarando sè d'innumerevoli vizi maculato: se così fosse i fiorentini sarebbero stati bea lieti di avere dalla patria tanta tristizia d'uomo staminata. Queste saranno belle e buone ragioni: ma era da pensarci prima che Dante commettesse lo sproposito di confessarsi pubblicamente peccatore. Per rispetto a noi conchiuderebbero forse, se i testimonii della divina Commedia fosser men chiari. Ma che? vogliano negar fede ai nostri occhi? o dare ai vocaboli significati contrarii a quelli che hanno avuto sinora? E lasciamo da banda i rimproveri di Beatrice, de'quali più sopra si è toccato (n. 139, segg.); non si prostrò egli Dante a' piedi dell'Angelo ministro del sagramento della Penitenza per essere de' suoi peccati prosciolo (n.93, segg.)?E l'Angelo non gli segnò nella fronte sette P, simboli delle reliquie de' setti peccati capitali, che purgherebbe negli altrettanti gironi alla espiazione destinati di ciascheduno di quelli (n. 100)? E se veggiamo che Dante ha da patire le sì acerbe scottature delle fiamme, fra le quali si affinano le anime de' vis-

<sup>\*</sup> March. Borg. opp. cit.

suti con lussuria, possiamo dubitare della intenzione di lui, di volersi confessare di quel vizio non lievemente deturpato? <sup>1</sup> E se bramiamo protestazioni ancora più esplicite, disse pur egli a Sapia <sup>2</sup> che troppo gran paura gli faceva il carco, che nel girone di sotto gravava le spalle de' superbi, dachè non saria potuto fallirgli uno de' più pesanti dopo la morte: e nè anco della pena degl'invidiosi sapeva dirsi sicuro, sicchè almeno un picciol tempo non gli fossero cuciti gli occhi nella forma che ai penitenti di quel cerchio vedeva <sup>3</sup>. Nè altrimenti egli sperava di potere al trionfo degli eletti pervenire, che rammentando spesso i suoi peccati, e piangendogli con amara contrizione. Però quel desiderio e quella confessione del XXII del Paradiso:

S'io torni mai, lettor, a quel divoto
Trionfo, per lo quale io piango spesso
Le mie peccata, e il petto mi percoto! 4

Per contrario sul presso della visione di Dio, com' è non pure ritornato mondo di ogni labe, ma innovato delle più elette virtù, non sa finire di farne ringraziamenti alla sua celeste benefattrice, che avealo tratto di servo in libertate per ogni più efficace maniera; e caldamente la prega che tanta sua magnificenza gli custodisse, sicchè l'anima sua, com'era rifatta sana, così

<sup>\*</sup> Purg. XXVII, 46, segg.

<sup>2</sup> Purg. c. XIII, 136, segg.

<sup>3</sup> Ivi, 133, segg.

<sup>4</sup> Par. XXII, 106, segg.

a lei ritornasse aggradita dopo morte 1. Dal quale łuogo argomentammo più indietro, che la servitù a cui si confessa il Poeta essere stato un tempo sottoposto è la servitù del peccato(n.154); e qui aggiungiamo che l'avere Beatrice adoperati per riuscirvi tutt'i possibili modi. che a tanto erano proporzionevoli, indica chiaramente la difficoltà della cosa. Dai quali antecedenti, e dalle cose ragionate nel capitolo superiore non è temeraria la illazione, che il Poeta non di poche, nè di leggieri colpe, ma di assai e di gravi si accusa debitore alla divina giustizia. E se questo è un fatto, che forza può fare la opposizione degl'illustri contradittori? Dante non provò difficoltà di dichiararsi più volte nel corso del Poema di peccati e malvage abitudini allacciato, e doveva sentirla cotanta nel principio di esso? Non ebbe rilegno di confessarsi pur vinto alcuna fiata dalla più vile delle umane passioni, qual è l'invidia, non istette per vergogna di fare in sè agevolmente argomentare quei falli, di che uomo più arrossa, non tacque della superbia, dalla quale si disse offeso più che mezzanamente. e nondimeno ci dovrà sembrare improbabile, che per una confessione di colpe avesse fatto principio al suo Poema? Piuttosto io dico, che se punto il teneva o vergogna di apparire vizioso, o riguardo di non menomare la buona opinione che corresse di lui, avrebbe dovuto più volentieri astenersi delle accuse si particolari dell'Opera significanti per lo più nel senso letterale. che delle generali, nè certo chiarissime del Proemio.Al

F Par. XXXI, 85, segg.

quale consiglio poiche non veggiamo che si tenne, ci de forza dedurre che niuno de' riguardi a che lo vorrebbero quei dotti uomini obbligato ebbe gran fatto peso mell'animo suo.

182.Ma il sig. Picci, acuto com'è d'ingegno, ha scorto la fallacia dell'argomento de' suoi predecessori. E perchè a raddrizzarlo gli conveniva negare il fondamento Mella storia, e di parecchi passi della Divina Commelia, ei si accinge alla malagevole impresa di dimostrahe, che ne Dante fu vizioso, ne di esserio stato ha inleso giammai di accusarsi. E perocchè la quistione può **Sol**tanto cadere sopra i dieci anni fra la morte di Beatrice, ed il tempo in che il Poeta finge lo smarrimento nella selva, egli osserva, che Dante medesimo ci fa sapere nel Convito 1, come a consolarsi di quella sciagura si diè tutto allo studio della filosofia « sicché in piccolo tempo, forse di trenta mesi, cominció tanto a sentire della sua dolcezza, che il suo « amore cacciava e distruggeva ogni altro pensiero ». Poco appresso quei principii, come ci racconta il più antico de' suoi biografi Giovanni Boccaccio, indotto da' consigli e dalle preghiere de' suoi parenti si persuase di prender moglie. Il rimanente della sua vita infino allo scacciamento dalla patria non fu altro che un continuo agitarsi fra le gare degli onori e le cure politiche. Ora il lungo e disperato dolore per la perdita di Beatrice, i nuovi pensieri del matrimonio, finalmente i pubblici uffizii, pei quali si meritò la piena fiducia de'

z Conv. Tratt. II.

suoi cittadini, non ci consentono, conchiude il dotto professore, di pur dubitare che potesse menare la vita viziosa, che dicono i comentatori 1.

183. Per verità sarebbe altamente commendevole il consiglio di difendere con sì gran zelo l' Alighieri, se questo zelo ultimamente non intendesse a distruggere la più prodigiosa opera di lui, e se la difesa non fosse al medesimo sotto qualche risguardo ingiuriosa. Ma quanto al merito degli argomenti del signor Pieci, chi non saprà discoprirne la nullità, tanto solo che gli dispogli di quegli artifizii che a lui somministra la sua facondia, e gli consiglia la infermità della causa che ha preso a sostenere? Di vero, 'se si sceveri la esagerazione che appone agli antichi, quasi avessero fatto di Dante una sentina di tutti i vizii 2, e soltanto tenghiamo, ciò che è necessario pel Concetto della Divina Commedia, che Danle si confessa peccatore, cioè non reo semplicemente di qualche colpa, ma nelle colpe alcun tempo abiluato, che può valere contro questo il suo argomentare? Proverebbe si veramente, se potesse persuaderne che un dolore di animo per la perdita di una persona caramente diletta, eziandio che per lunghezza di tempo allentato, e poi le cure distrattive del matrimonio, e quindi degli uffizii civili, abbiano l'efficacia di sicurare dagli assalti delle passioni e dalle colpe, che ne sono sì spesso la conseguenza. Ma questo non solo non

z Picci, Op. cit. pagg. 27-32.

<sup>2</sup> Pag. 35.

ò dimostrarsi, ma non è; poichè come da una parte legli antecedenti non fanno per se arguire una vita ccaminosa, così neppure inchiudono necessità di una ta innocente. La causa dunque sin qui è intera. Solo à sperare l'illustre avversario di venire a buona conraione, se gli accada di abbattere gli argomenti ditti, che si arrecano della esplicita confessione di ante: ed egli non li dissimula. Ma potremmo contenrci alle violente interpretazioni de' testimonii più arti, o alle ambigue risposte che rende, o alle pate artifiziose onde se ne schermisce? Chi vorrebbe mo' d'esempio acconciarsi alla spiegazione che arredelle si acerbe rampogne di Beatrice, persuadenmi e tenendo indubitabile : con lui, che sieno sfoni della gelosa amica, perchè avesse il Poeta i suoi letti allogato in altra donna, in quella che poi tolse consorte? Chi può riconoscere nell'antitesi fra l'aore di Beatrice, che menava ad amare il Bene somo, e le fosse o le catene, che il Poeta si attraver-, un rimprovero del matrimonio malaugurato con emma? E nelle altre antitesi fra la via vera, e le imagini false di beni, fra il dovere di Dante di levarsi no diretro a Beatrico già divenuta immortale, e la a debolezza di lasciarsi gravar le penne dalle vani-, che hanno si breve uso, e così via via, chi saprebbe endere un' amara allusione al nessun pro che gli lsero nelle sue miserabili vicende i rapporti del mal \*tito parentado?2 Finalmente nella paura e confusio-

t Pag. 31.

Pagg. 32, 83.

ne di Dante, nella umile e vergognosa confessione de suo torto, e ne' sospiri e nelle lagrime affogate point mo vedere così facilmente, come egli francamente de asserisce l'immenso dolore d'un'anima combattute tre la paura dell'esule che teme di nomare, e di offendere i suoi cognati nemici, e la virtù del marito che mo osa maledire alla compagna de' suoi giorni... i pentimento, e il disdegno dell'uomo che riconobbe mallocato il suo affetto, che vide tutte fallite sue sperame ecc.?

184. Con un simile modo d'interpretare gli è facile de sbrigarsi degli altri luoghi. E così afferma che la mente da cui era Dante combattuto Su la fiumana ove! mar non ha vanto sia da intendere il supplizio del fueco, a cui lo avevano dannato i fiorentini; che pur que sto Virgilio significò a Catone nel I, ed al medesimo Dante nel XXVII del Purgatorio: e forse appunto per dimostrargli quanto scotlasse il fuoco da cui avealo campato, e perchè così meglio stimasse il benefica, avrà voluto che ne togliesse un saggio ivi medesima, rosolandosi alcun poco fra le fiamme de'lussuriosii.

Nè gli è maggiore fastidio il mistero de' sette P, w quali comeche gli sia forza di confessare una qualce significazione morale, tutto l'uopo di essi riduce a que sto, che vogliano significare le innate disposizioni il male, anteriori alla libertà, che diconsi appetiti, di quali ragiona il Poeta nel XVII del Purgatorio.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pag. 34,

<sup>2</sup> Pagg. 39, 40.

Pag. 43.

Intende ognuno quanto sieno arbitrarie e del tutto lontane dal senso naturale de' luoghi di Dante le interpretazioni qui addotte: nè io credo doverle refutare, massimamente dachè ne' capitoli precedenti ci siamo trattenuti a lungo su la vera intelligenza di quelli <sup>1</sup>. Consideri intanto il lettore quanta sia la evidenza della verità, se non si può per istudio che vi si ponga da uomini d'ingegno neppure amebbiarla.

185. Ma vediamo se provino meglio i testimonii, che in favore della sua posizione arreca l'illustre professore. Primo è quello del III dell'inferno, là dove Virgilio a rassicurare il Poeta del mal garbo di Caronte, così gli dice:

Quinci non passa mai anima buona, E però se Caron di te si lagna, Ben puoi saper omai che 'l suo dir suona °.

Donde argomenta, che se Dante ha quivi da Virgilio lode di bontà, non era egli dunque il sì tristo e vizioso nomo quale i comentatori lo farmo apparire nel primo canto.

E più chiaramente l'Apostolo Pietro in Paradiso si fa encomiatore delle virtù di Dante, e se non fosse che in *poesia*, la buona vita di lui sarebbe oggimai un punto dommatico. Di fatto com'è sull'esaminarlo della sua

r Vedi cap. XIII, n. 149, segg. cap. XII, n.142, segg. cap. VIII, n. 100, segg.

<sup>\*</sup> Inf. III, 97.

fede, riguardatolo con paternale compiacimento cosi gli fa coraggio a protestarla:

Di buon cristiano, fatti manifesto.

Dove la qualità di buon cristiano, di che l'onora, fa dirittamente supporre che di tutte virtù che sono richieste per meritare un tal nome nessuna gli dovesse mancare.

186. Ma quanto al luogo dell'inferno cessa la difficoltà per ciò solo, che si consideri la diversità del tempo e dello scopo. E di vero il primo canto descrive la vila del Poeta che precedè alla sua conversione, ed il punto del convertirsi: per contrario nel terzo egli è già convertito, pognamo che non ancora in tutto mondo della tristizia del peccato. Pertanto come le azioni sue dal momento che incominciò il viaggio sono indirizzate all'altissimo fine di riordinare la vita, così sebbene non ancora giunto al termine, ha tutta la lode che gli merita la eccellenza del fine che si è proposto. Adunque non dee fare meraviglia, se Virgilio lo scevera dal numero de'rei in quella che egli si adopera di divenire virtuoso. E questo si fa più chiaro se miriamo al proposito di quelle parole, che fu di spiegare a Dante la ragione del rabbuffo da Caronte toccato: di quà, dicea Virgilio, passano solamente le anime de' tristi deputate agli eterni tormenti, e non mai quelle de' buoni, ch'è quanto dire di coloro che venissero per uno scopo lodevole, come tu fai, e non già per essere condannati. Se dunque ti ha strapazzato, puoi capire, che tristo com'è, gli è doluto che a te non potea prestare il crudele uffizio che agli altri. Un tal senso Virgilio intendeva; e per salvar questo senso non è necessario supporre che Dante fosse sceso colaggiù colla innocenza battesimale.

E meno favorisce il luogo del Paradiso, comechè a quel punto non pure buon cristiano era diventato l'Alighieri, ma stando alla finzione, perfetto. Nè altrimenti le parole dell'Apostolo ci danno il menomo indizio che ei le volesse riferire alla vita passata di lui, ed a quella precisamente che andò innanzi e fu occasione al misterioso viaggio.

187.Ma non si sfida il signor Picci di recarci di parecchi passi, che sieno espresse dichiarazioni della vita sempre laudevolmente condotta dall'Alighieri. Ciacco nel VI dell'Inferno gli fa il singolarissimo onore di chiamarlo uno de' due soli giusti che avanzavano in Firenze, nè vi erane intesi 1. E Brunetto Latini nel XV mettendo in contrapposto le virtù di lui co' vizii de' fiorentini si distende in sul proposito con tanta eloquenza, che come quel brano è per un lato una delle più amare invettive che vi abbia nel Poema, così per l'altro è il più magnifico elogio che possa farsi de. gl'intemerati costumi di un cittadino 2. Lo stesso Dante che si vuole il più acerbo accusatore di se stesso, ricordando gli anni anteriori all'esilio, che sono proprio il punto della quistione, dichiara con quanta interezza li conducesse là dove nel significare il suo acceso desi-

r lof. VI, 73.

<sup>2</sup> luf. XV, 61, segg.

derio di ritornare nella patria, dice che vi era dormite agnello nimico ai lupi. <sup>1</sup> Ma quali più solenni forme a testimoniare innocenza di uomo, che le usate da Cacciaguida per rispetto alla vita del Poeta che precedetto all'esilio? Ecco le sue parole al XVII del Paradio:

Qual si parti Ippolito di Atene
Per la spietata e perfida noverca,
Tal di Fiorenza partir ti conviene:
Questo si vuole, e questo già si cerca,
E tosto verrà fatto a chi ciò pensa
Là dove Cristo tutto di si merca.
La colpa seguirà la parte offensa
In grido, come suol, ma la vendetta
Fia testimonio al ver che la dispensa.

« Dopo le quali proteste di sua innocenza e virti » (conchiude il dotto scrittore) solennemente ripetute » innanzi a tutto il mondo, ci potrà mai dalla critica, » dalla giustizia, dal buon senso essere ancora compabitio pur il sospetto, che nel bel principio del suo Poes » ma sacro intendesse Dante a confessarsi reo di tutti » i vizii, egli cantore della rettitudine, e de' vizi tutti » acerrimo flagellatore ? ? » E poche pagine innanzi aveva detto non pur incredibile, ma ridicola cosa che quegli che i vizii tutti flagellò si acremente avesse in-

Parad. XXV, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Parad. XVII, 46.

<sup>3</sup> Pag. 46.

a confessarsi macchiato di que'vizii medesimi, riprendeva negli altri; che colui che rifiutò il ritorella patria offertogli a prezzo di una viltà, in quel a che doveva la sua fama rivendicare si fosse diato colpevole; finalmente che un nomo di sì alto no, e sì gran cuore in una vita sommamente opee travagliata avesse potuto abbandonarsi a tutti i

8. Per dare alla obiezione la conveniente risposta ti è uopo di altro, che di paragonare insieme que' ii, dove Dante si manifesta maculato di peccati, e i dove si dichiara innocente. Imperciocchè se dir rogliamo che stia in contradizione con se medesimo ido sì di frequente ciò che frequentemente con-, ci conviene affermare che sia diversità nell'o-) facile a potersi ravvisare. Or quale sarà il rispetverso delle confessioni, e delle negazioni di lui? diamo al proposito delle une ed al proposito delle Dante si dice peccatore quando ragguaglia la sua enza colla norma de' suoi doveri con Dio: per ario si dice innocente quando si considera in rene colla società. Forsechè non può stare quella con quella interezza? Ovvero dachè un cittadino, amo ancora che in uffizii di grave importanza e li, non dia nessuna ragionevole occasione di rino, ed anzi gli rendano tutti secondo merito logiusto e d'intemerato, per ciò stesso si dovrà creche non gli fia mestieri neppure di accostarsi al

confessore innanzi di prender la Pasqua? E non giunsero a questo innumerevoli fra gentili, avvegnache contaminati nell'anima di mille e mille nefandezze?

Ora riguardiamo ne' testimonii che si adducono della innocenza di Dante, se io dica il vero. Ciacco gli fe' l'onore di dirlo uno de' soli due giusti che vivevano in Firenze. Per primo io potrei negare che quella lode si attribuisse a Dante : perocchè le parole sono tanto indeterminate, che nè per sè, nè pel contesto possono essere circoscritte alla persona di lui. Vero è che alcuni comentatori sospettano in quella stessa generalità una malizietta del Poeta che avesse voluto, senza parerlo, significare se medesimo: ma è un sospetto sopra una întenzione segreta, e nulla più. Per ogni modo si conceda che l'Alighieri veramente siasi detto uno de' due giusti di eccezione : or questo è il migliore argomento per conchiudere che la giustizia, onde si loda, non è quella che tiene agguagliate le nostre relazioni con Dio, ma si l'altra che ci tiene ne' limiti de' nostri doveri nella civile comunanza, di cui siam parte. E di vero mettiamo che piuttosto che questa seconda, avesse inteso la prima; ho tutto il diritto di dimandare ond' egli risapesse, che quanti erano in Firenze da' più cospicui personaggi alla più umile vecchierella, e laici, e sacerdoti, e claustrali, e vergini consegrate a Dio, fossero tutt'insieme una schiuma di ribalderia, ed egli ed un altro solamente i due Lot di quella città di riprovati? E qual soverchio di superbia non sarebbe devuto essere in lui, perchè potesse tanto sinistramente sentire degli altri, e sì altamente di sè? Per verità non

sarebbe cotesta una pruova molto felice della sua innocenza, nè la più bella commendazione, perchè gli dovessimo credere. Per il contrario intendiamo le sue pamle nel senso di giustizia civile, e cesserà ogni assurdo. Perocchè in tanto perturbamento di cose, in quel
continuo agitarsi di fazioni, fra tante divisioni, fra
tante ire, che facevano il sì tristo governo della città
di Firenza, non è meraviglia che fosse universalmente
disparito qualunque vestigio di civile dirittura, e di
giustizia sociale. Di che Dante vorrebbe dire che viziati per le soverchianti passioni gli animi di coloro, che
prendevano parte nella pubblica cosa, tutti da due infuori, ai proprii avanzi non al bene comune intendevano gli animi, la onestà e la giustizia colle opere inique manomettendo.

Ma vediamo la verità di quanto affermiamo nello stesso contesto del luogo che ci si oppone. Dante avea domandato a Ciacco a che verrebbero i cittadini della città partita, se alcun giusto vi fosse, e la cagione di cotanta discordia. Quegli risponde alla prima dimanda così:

Dopo lunga tenzone
Verranno al sangue, e la parte selvaggia <sup>x</sup>
Caccerà l'altra con molta offensione.
Poi appresso convien che questa caggia
Infra tre Soli, e che l'altra sormonti
Con la forza di tal, che testè piaggia <sup>2</sup>.

x La parte Bianca così nominata, perchè capo di essa era la famiglia de' Cerchi venuta di Val di Sieve.

<sup>2</sup> Intende Carlo di Valois, che co' suoi lusinghevoli modi con-

Alto terrà lungo tempo le fronti, Tenendo l'altra sotto gravi pesi, Come che di ciò pianga, e che n'adonti.

Alla seconda ed alla terza interrogazione soddisfa cu queste altre parole:

Giusti son due, ma non vi sono intesi: Superbia invidia ed avarizia sono Le tre faville, c'hanno i cuori accesi.

La dimanda del Poeta, se alcun giusto fosse in Fireze, si scorge chiaro essere fatta per occasione de'disidii cittadini, de' quali ei vuol sapere il risultato, ela vera cagione. Conforme a questo intendimento Ciacco, dopo avere profetato i mali che incoglierebbero alternamente alle due fazioni, e le scambievoli violezze, afferma che soli due erano giusti in Firenze, ma non vi erano ascoltati. E vuol dire che da tanta perversità cittadina bisognava eccettuare due uomini, ma sì che la loro giustizia neppur fruttava, perchè a buoni e saggi consigli più non porgevasi orecchio. Il che posto discorro di questa forma: Di quella giustizia

dusse in ingaono i fiorentini di parte Bianca. Vi ha chi spiega piaggiare per costeggiare; con che Ciacco vorrebbe significare gli apparecchi di Carlo per passare in Italia, donde sarebbe mosso per la impresa di Sicilia. Sia nell' uno sia nell' altro significato è da intendere adoperato profeticamente il presente in luogo del fature, stante che Carlo non venne in Italia prima del 1301.

acco ragiona, la quale è opposta alla iniquità dei ziosi, ed ascoltata ne' suoi diritti suggerimenti pobbe frastornare la rovina della patria: ma una tale ustizia non inchiude per sè un'assoluta dirittura di coienza, che ne faccia dinanzi a Dio immacolati di ogni lpa:il perchè concesso ancora che le parole di Ciacco gliano indicare il Poeta, quello che solamente fanno ferire si è, che questi non tenne mano ne' rovinosi visamenti degli uomini di parte, e non era occupadelle loro funeste passioni: per il contrario diritto di ente e savio e accorto quanto a ciò che richiedesse pubblico bene, non risparmiava nè opera nè conside per vederlo in atto.

Più di questo non ci consente il testimonio addotto; chi si ostinasse tuttavia a vedervi quel che non ci è, m dovrebbe far altro, che leggere pochi versi apesso, dove anche più chiaramente il Poeta ci manista il soggetto del discorso. Perocchè appena Ciacco ea finito di pronunziare le ultime parole del testo citato, immediatamente soggiugne:

Ancor vo' che m'insegni,
E che di più parlar mi facci dono.
Farinata, e 'l Tegghiaio, che fur sì degni,
Iacopo Rusticucci, Arrigo, e 'l Mosca,
E gli altri che a ben far poser gl'ingegni,
Dimmi, ove sono, e fa ch'io li conosca;
Chè gran disio mi spinge di sapere,
Se 'l ciel gli addolcia, o lo 'nferno gli attosca.

E Ciacco in risposta:

Ei son tra l'anime più nere; Diversa colpa giù gli grava al fondo: Se tanto scendi, gli potrai vedere. <sup>x</sup>

Come può egli essere che il Poeta dia lode a Farinta ed a parecchi altri di aver posto gl'ingegni a ben fare, e intanto li dica rei di gravissime colpe, sicchè li debba ritrovare fra le anime più nere dell'inferno? Si voglia o non si voglia, è uopo rispondere che ivi si para di opere buone dinanzi alla società, ed in ordine al bene civile. Adunque poichè nel medesimo contesto i due son detti giusti, ed anzi a quel luogo è propriamente determinato il valore del contesto, se Dante è uno di essi, la sua giustizia è da intendere contenuta dentro i limifi de' doveri sociali, e nulla più.

Ma forse, dirà taluno, i delitti contra la società non sono anch'essi peccati, e per ventura de' più gravi che offendano Dio? Certo che sì: ma non per questo la giustizia dinanzi alla società basta per sè sola a costituire la giustizia dinanzi a Dio. Conciossiachè la giustizia con Dio richieda un'assoluta mondezza di quale che sia grave colpa in qualunque genere, siccome quella che consiste formalmente nel possesso della grazia santificante: laddove ad essere giusti cogli uomini basta che non si violi gravemente i loro diritti.

189. Colle quali considerazioni è agevole cosa dissolve-

Inf. VI, 64-87.

xoltà che ci si oppongono da' due altri luoghi i,e se più ve ne ha.Imperciocchè si diceva che Latini esalta con magnifiche lodi i costumi di opposizione di quelli de'fiorentini: verissimo. e vale per dedurre che Dante non fu giammai ) nè peccatore? Di fatto il Latini lodato lo el Poeta, ed auguratogli un termine fortunaa, fa come una eccezione allo stesso augurio, o che i fiorentini pel suo medesimo ben fare ebbero nemici. Di che dice, non dee contriosciachè non conviene al dolce fico fruttare zi sorbi, ecc. nel quale luogo, come altroato, gli predice l'esilio. Or ecco il suo dia inimicizia de' fiorentini sarà frutto del zre: quindi sarai sbandito della patria: ma non devi punto meravigliare; perocchè dische tu operi il bene tra un popolo così perverpere buone adunque intende Brunetto?quelle bio, delle quali fu retribuzione l'esilio: e siquai frutti disconviene al Poeta di rendere in quel popolo? quegli per fermo che la cecità ria e la invidia de' fiorentini non saprebbe aped anzi ne adonterebbe. Or chi non vede che

fosse per avventura contaminata? molto meno conchiude nel proposito de'nostri ori la testimonianza messa in bocca di Cacil quale, se sappiam leggere, questo solamen-

ere benchè lodevoli benchè virtuose sono ne' termini delle relazioni sociali, e possono modo stare insieme con altre colpe di che la te afferma, che il Poeta non per delitti di che farebbesi reo, ma per astio di propotenti nimici sarebbe sbandeggiato di Firenze. Ma chi sentirebbe il coraggio di sostenere che ogni cittadino che non merita la pena dell'esilio sia per ciò stesso un fiore d'illibatezza in ogni genere di virtù? E solo chi argomentasse di questa torma potrebbe dalle parole di Cacciaguida inferire l'assoluta immaculatezza di Dante.

## CAPITOLO XVII.

## Séguita la stessa materfa.

191. Le quali cose avverate, facciamo di rispondere alle ragioni a priori del Marchetti, e del Picci, perchè al primo sembra disdicevole alla dignità della offesa innocenza, e quasi un trionfo de' nimici del Poeta que' mettersi ch'ei farebbe da sè nelle sembianze di reo: et al secondo non pure incredibile, ma ridicola cosa che intendesse a confessarsi colpevole in quel Poema, nel quale si proponeva di flagellare i vizii, e di rivendicare la sua fama.

Per primo ripeto che il consiglio era da dare a miglior tempo; e qui è tutto del nostro caso il comune adagio, che contra il fatto non ha valore l'argomento. Nondimeno alla obiezione la quale, poichè non potrebbe più infermare la verità dimostrata, par che voglia dimandare a Dante ragione del fatto suo, rispondiamo alcuna cosa delle molte che si potrebbe. Mettiamo il principio, dal quale niuno vorrà dissentire, che fondamento delle cristiane virtù è l'umiltà, per questa fra le precipue ragioni, perchè è tanta la umana infermità, che eziandio i giusti sebbene attesi con tutto l'animo alle opere di santità, non si possono mantenere in su lo sdrucciolo, si che a quando a quando non cadano in qualche fallo. Or che sarà di coloro, che non fanno professione di virtù, e vivono circondati di pericoli, e distratti nelle cose dell'anima dalle cure de'negozii terreni? Il perchè ogni cristiano sa che la prima condizione per essere accettevole a Dio è questa che ei riconosca e confessi le proprie colpe. Io non iscrivo un trattato di Ascetica, e quindi non mi fo lecito d'intrattenermi più a lungo su tal soggetto: solamente dico, che cotesto sentimento infuso ne'nostri cuori colla educazione cattolica non ci fa sembrare abietto nè vile, ma piuttosto commendevole al sommo il fatto di colui, che con aperta confessione si riconosca delle sue colpe. Per il contrario il reo trova in questo atto virtuoso come un compenso nella pubblica estimazione a quella qualunque vergoena che gli può fare l'accusa di se medesimo. Le quali cose vere siccome sono in ogni età, ma più universalmente efficaci a muovere i cuori a que' tempi di fede più viva e di virtù più robusta, ne' quali incontrò a Dante di vivere, ben dovevano nel suo animo così nobilmente temperato a virtù grandissima forza esercitare. Conciossiachè vera nobiltà sia ricusare quella lode d'intemerati che non sentiamo di meritare, e singolare generosità riconoscere i proprii falli, e come per ammenda chiamarsene pubblicamente in colpa. Nè altrimenti dovea pesare gran fatto al Poeta quell'accusa così per le generali che fa di sue colpe, come che certo sia tanto sentirsi meno la vergogna, quanto è più generica la confessione de' proprii reali. Ed oltre a questo egli parlava in poesia, parlava sotto figura, sì che a trarre le ragioni pochissimo luogo rimaneva alla sua umiltà: gli vorremmo negare ancor questo?

Ma ne sarebbe rimasta offesa la dignità della eppressa innocenza. Or chi ha mai affermato che Danie si dicesse reo di que' delitti, onde fu pe' suoi nimici ca-Iunniato e punito? Piuttosto io direi che la schiettezza di non dissimulare i suoi veri peccati gli dovesse acquistare più fede dove protestavasi innocente, sicchè ne rimanesse per ciò stesso risarcita la sua dignità dispregiata. Ma i fiorentini avrebbero per le sue confessioni tolto argomento di essere lieti di averlo sbandito della patria. Cattiva logica, soggiungo io, ed ancora più bestiale di quella dell'eretico Giuliano, che delle confessioni di s. Agostino faceasi un' arme per oltraggiarlo. Per ogni modo Dante non fu tale che si atterrisse della conseguenza che i fiorentini poteano da' suoi acerbi rimproveri più dirittamente dedurre per farlo rimanere in esilio, e volete che si spaventasse di un sofisma, perche sarebbero lieti della loro ingiustizia?

192. Nè da che Dante si era tolto il carico di flagellare i vizii della corrotta società può argomentare il Picci, che non poteva rappresentarsi nell'attitudine di peccatore, tanto che incredibile cosa e ridicola debba sembrare solamente supporlo. Per fermo se si volesse sostenere, com'ei per farsi largo alla conseguenza fa dire

atatori, che il Poeta si dice di tutt'i vizii e maniera contaminato, non vorrei contrastare arirebbe in quel fatto sconvenienza. Ma ne iciamo noi; nè dall'altro canto ci sappiam perche chi abbia una volta umilmente confessato vere camminato per diritto nella via de' divini amenti, cotesta confessione gli debba di guisa la bocca, che non possa per niuna ragione levar contra i delitti degli altri. Se così fosse ne sacertamente lieti i delinguenti; perchè chi è si può dir senza colpa? Si dixerimus, quoniam m non habemus, ipsi nos seducimus, et veritas non est . Nè i santi che innanzi la loro confurono per avventura peccatori si crederono bbligati a dissimulare gli altrui falli, benchè essa specie de' loro, e a non riprenderli ancor ente se giusta ragione lo esigesse. Per altra parante fa risonare il flagello contra i vizii del seono per lo più di quei, onde niuno gli avria ar biasimo: almeno il modo la misura e tutte circostanze costituenti l'obietto de' suoi rime delle sue ire non erano simili nel caso suo. occhè gli eccessi contra i quali più comunei arrovella sono i delitti consumati per ispiazione, gli attentati al pubblico bene, finalvizii, che di loro natura, o per la condizione rsone in cui allettavano, erano la cagione,

o parte principale del guasto de' pubblici costumi. Così non avesse in questo di frequente preso errore, nè tramodato per passione! Or di colpe così fatte ei si dichiara innocente; e se non dissimula che alcuni vizii comuni pur gli si appresero alquanto, fa intendere di leggieri che ciò fosse per debolezza di natura, non per ostinata malizia di volontà, e come in conseguenza della corruzione universale, non quasi ei fosse causa produttrice, o conservatrice di questa.

Il perchè cessa ogni assurdo e ridicolosità; e se Daute tra gli altri fini, che potè come scrittore proporsi, ebbe questo di rivendicare la sua fama, e gittare un'onta in faccia di quella società, che ingiustamente perseguillo, potea pur farlo con coraggio senza timore che gli si potesse ripetere giustamente il Medice cura te-

ipsum del Vangelo.

193. Ma finalmente il sig. Picci come quegli che accoppia coll'acutezza dell'ingegno la sincerità dell'animo, non sa negare alcuni difetti di Dante; e benchè si argomenti di attenuarli, con ciò stesso viene a dimostrare la impossibilità di difender l'assunto. « Egli è » ben vero ( così scrive) che nel XIII di questa Canti» ca (del Purgatorio) ai versì 133-137, Dante confessa » aver peccato pochissimo d' invidia, assai di super » bia ». E risponde che quel passo in che par si contenga tanto umile confessione « può per avventum » sembrare un elogio che fa a se medesimo, egli » che per l'indole sua nobilmente altera, e pel grande de amore che portò mai sempre a se stesso, e per » la coscienza del proprio genio e dell' altissimo suo

sapere, dovette, malgrado l'acerbità delle sue fortune, riputarsi oggetto d'invidia agli altri ». E non questo un far apparire l'Alighieri per avventura più superbo che non fesse, o che di essere stato non conlessasse? E direbbe incredibile cosa chi sostenesse che tanta superbia, quanta ei ne pone in Dante, parecchi altri vizii dovessero andar congiunti?

Egli è vero eziandio (segue a dire), come avvertono i suoi riprensori, che il biografo certaldese scriveva come fra cotanta virtù, fra cotanta scienza, quanta dimostrato essere stata in questo mirifico poeta, trovò ampissimo luogo la lussuria ». Or quale risposta fa egli ad una si grave accusa, e mossa da uomo, in cui nessuno potrebbe sospettare il menomo mal talento contro a Dante? Che « giusto com' era (il Boccaccio) e vergine d'ogni livore ricordava pure che » i costumi di lui furono gravi e pesanti assai, e quasi » laudevoli tutti ».

Ma che altro è ciò se non riconoscere l'autorità del Boccaccio, che giusto non dissimula i vizii del Poeta, e vergine d'ogni livore non ne tace le laudevoli cose? Però che vale ciò che soggiugne, che l'Angelo apparso a Dante in su le rive delle fiamme dove sono purificate le anime de' vissuti con lussuria, cantò:

. . . . . . . . Beati mundo corde . . . . Più non si va, se pria non morde, Anime sante, il fuoco. . . 2

<sup>■</sup> Op. cit. pag. 45.

Purg. C. XXVII, 8, segg.

Che vale, dico, se non a dimostrare, che a quel punti il nostro Poeta quanto al reato della colpa era gli mondo di que' vizii, che trovarono in lui ampissimi luogo, e solo gli rimaneva lo scotto della pena da pigare tra quelle fiamme? E molto meno è dar far conto dell'altro suo argomento, perchè il Poeta scrisse di si che sciolto da tutte umane cure e passioni si era sub in cielo gloriosamente accolto z. Conciossiachè niume mai ha sostenuto, che Dante con tutta la soma de'suoi peccati (grande o piccioletta che gli piacesse supporti) fosse penetrato in quel luogo di santità e di purema che è il Paradiso; e s'intende bene, che per una o per altra guisa si era di già dovuto purificare prima di sollevarsi a volo di tant'altezza.

2001. Ma più ancora ne fa meravigliare la interropzione, che muove il sig. Picci dopo avere bastevolmente
accettato il testimonio del Boccaccio: Se Amore, dic'e
gli, rallegrò le ire al ghibellino fuggiasco, potremo mi
recarglielo a colpa; o potremo perciò dirlo uomo lasurioso? Imperciocchè se il Boccaccio fu giusto, e
quindi non calunniò, vi è tutto il fondamento da sespettare che quegli amori non fossero innocenti. Il
quando pure si potesse difenderli da manifesta rità, dovrebbe perciò, direi quasi, commendarli un
scrittore cattolico? È tanto lo sdrucciolo in questa me
teria, che solo colui che attentamente si riguarda può
mantenersi sicuro: per l'altra parte così dilicata è la

z Par. XI, 12.

rorale cristiana, che non solo le opere esterne conrarie all'onestà, ma i più ascosi piacimenti dell'anino condanna di peccato. Di che troppo ragionevolmente a me pare si scandalizza il p. Ponta di quelle
parole del sig. Picci, avvegnachè dall'altro canto chiaro si paia che per lo ardore di difendere l' Alighieri
ti non ponesse gran fatto mente alla tristizia della
antenza.

195.Or volendo restringere in poco le molte cose diquitate: noi volentieri assentiamo al chiarissimo Proassore che niuno altrimenti che per calunnia potrebbe Affermare che Dante si fosse abbandonato a tutt'i vizii. Siamo parimenti persuasi che il medesimo si confessa inocente di ognidelitto dinanti alla società, ed anzi con uni buon volere intese mai sempre al pubblico bene. Ma nè dall'uno nè dall'altro antecedente gli proviene la onseguenza, che solo gli è necessaria, che Dante fosse issuto senzanessun abito peccaminoso; nè sono distrute per essi le sì aperte confessioni che lasciò registrae, di essere stato un tempo peccatore. Del rimanente se Itro non fosse, a noi basterebbe quello che finalmente l sig. Picci è costretto di concedere de'vizii dell'Alighiei, per inferire che si potea per que' soli rappresentae nel Poema siccome peccatore bisognoso di converirsi.

196. Nondimeno se la buona estimazione che altri avesse del Poeta gli facesse sembrare disdicevole questo pparire che fa come uno de'perduti nella gran massa de' iziosi del mondo, avvegnachè alcuna magagna bisogni ur confessare nella vita di lui:per primo fo notare, che

siccome per meritare l'inferno basta un sol pecció mortale, sicchè per esso soltanto si potrebbe aver ne vero nella gran folla de' riprovati da Dio; della sient maniera un sol abito peccaminoso è più che sufficient per prendere luogo nella turba de' peccatori. Ma sent ciò non vi è un'altra ragione di grandissimo per protere a Dante risparmiare tuttaquanta la vergogni conciossiachè non ci ha detto egli stesso, che sogni to allegorico del Poema è l'uomo in quanto meritanto o demeritando alla giustizia del premio o della parte è sottoposto ? E non l'abbiamo argomentato anche ni dal genere stesso, e dall'indole del Poema (n. 79)? Chi dunque bramasse di provvedere all'onore di lui più che egli stesso non esiga, potrebbe dire col suo anticissimo Busone da Gubbio 2:

E questo mostra per voler partire

Non già lui da peccato, e da far male;

Ma farne agli uditor cercar desire:

Sicche 'l buon viver nostro naturale

Non erri, e se pur erra, che si saccia

E péntere e doler quanto ci vale '.

x Epist. a Cane della Scala.

<sup>2</sup> Capit. su la Div. Com. vv. 43 e segg.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Busone per fare onore alla memoria dell' amico intende chi in figura la necessità che.in lui era di convertirsi; quani al finito precipitato nell'abisso de' vizii per ammaestrare calere, chi veramente vi fossero caduti, del modo di uscirne.

noi, posciachè non siamo nell'obbligo di riconola impeccabilità di Dante, ne questi lo ha mai zo, noi con più verità diremo, che pe' luoghi della na Commedia, dove il Poeta certamente si accusa ecati suoi proprii, e in sua persona, dobbiamo teche lo smarrimento nella selva sia veramente imine de' traviamenti del suo spirito. Tuttavolta pergli stesso in quel luogo è pur figura dell'uomo, ciò lo smarrimento per la sua indeterminata univeri può inchiudere di più reo, che non ci è lecito soare di lui, è da riferirlo a quella estensione magdi significato, che gli dà l'essersi fatto figura. Per maiera noi possiamo salvare la buona fama dell'Aeri sino a quel punto che dalle sue manifeste cononi è consentito, e non commetteremo il quasi sagio di manomettere coll'appiglio di un riguardo ato da lui la sua opera più cara, quella che gli è ita sì lunghi anni di vigilie e di stenti.

7. Un argomento positivo credono di ritrovare i sotori del senso storico-politico nella lettera di Dantutti, ed a ciascuno re d'Italia ecc., nella quale si no queste parole: c Ecco ora il tempo accettabile l quale surgono i segni di consolazione e di pace. verità il nuovo di comincia a spandere la sua lu, mostrando da oriente l'aurora che assottiglia le sebre della lunga miseria. . Noi vedremo l'aspeta allegrezza, i quali lungamente dimoriamo nel serto. Imperocchè 'l pacifico sole si leverà, e la stizia. . rinverdirà incontanente ch'apparirà lo lendore. Più nell'altra ad Arrigo di Lucemburgo si

legge: « Quum tu Caesaris et Augusti successor, Ap-> pennina iuga transiliens, veneranda signa Tarpeia retulisti, protinus longa substiterunt suspiria; et qua-» si Titan praecipitatus exoriens, nova spes Latio sae-» culi melioris effulsit ». La dicitura di queste prose fiorita delle medesime immagini le quali sono adoperate sì ambiguamente nel primo canto, e qui hanno un significato sì certo, è per essi la chiave fortunata dell'Allegoria del Poema. Imperciocchè, dicono, per queste lettere si fa chiaro, che il Sole lungamente desiderato è Arrigo, ed i segni del suo vicino avvenimento sono l'aurora che apparsa da oriente assottiglia le tenebre della lunga miseria. Le tenebre adunque vogliono significare quei mali, a cui porgerà rimedio Arrigo, cicè le pubbliche calamità per le civili dissenzioni e per le ire delle politiche parti multiplicate. Vedranno pure alla fine l'aspettata allegrezza gl'infelici della condizione di Dante, i quali da si gran tempo dimoravano nel deserto. E che può essere cotesto deserto salvo che l'esilio che il Poeta già tollerava da più anni? Ecco adunque, conchiudono essi, il comento più chiaro al primo canto, della penna stessa dell'Autore : la selva la quale è posta nella valle deserta vuol significare senza dubbio l'esilio: per converso i primi passi di lui dalla selva verso il colle devono figurare i suoi primi tentativi di uscir dall'esilio, ed il Sole che illuminale spalle di quell'altura l' imperatore Arrigo, prossimo a discendere o già disceso nella Italia. Poste le quali basi è distrutto ogni fondamento d'interpretazione morale, e in quella vece si appalesa manifestamente politica la idea generale onde il Poema è informato. Posciacchè messo una volta che la selva ci renda una sigafficazione storico-politica, tale debb' essere ancora quella del colle, e l'altra del triplice viaggio.

198. Nel quale modo di argomentare io non saprei rendermi ragione della tanta fiducia, e sì animesa franchezza degli avversari in dedurre conseguenze, se non vedessi che a tanto gli obbliga la mancanza di buone ragioni a sostenere l'assunto. Imperciocchè a volere dirittamente discorrere, che provano mai gli addotti testimonii? Questo certamente che lo stesso autore ha usato in due luoghi diversi le medesime figure, di Sole, di deserto, di tenebre. Che poi queste figure in tutti e due que' luoghi abbiano il medesimo significato, allora solo si potrebbe giustamente inferire, o quando le parole non potessero significare figuratamente che un solo senso, o quando si dimostrasse che que'luoghi sieno paralleli, o altrimenti che il subbietto del discorso sia in tutti e due lo stesso.

Ma in prima, in quale scuola s' insegna o si è mai insegnato, che i vocaboli non possano ammettere che una sola significazione traslata? Dov'è simiglianza tra cosa e cosa, v' è pure diritto di trasportare una voce dal valore suo proprio al figurato: ed il criterio di discernere il senso non può essere mai per sè l'uso, che altra volta siasi fatto della medesima parola, massimamente se fosse quistione di termini figuratamente applicabili a molti obietti com'è il sole, le tenebre, il deserto, che per poco non sarebbero acconci a denotare tutti i beni, e tutti i mali della vita. E vogliamo ve-

dere con un'esempio tutto del caso nostro quanto sia ella fallace la regola, onde si vorrebbe far uso? Fingiamo per un momento che valga: ecco che la selva nella valle deserta significherà allo stesso tempo il luogo dell'esilio, lontano dalla patria di Dante, e Firenze, ossia la patria stessa di Dante. Le pruove non è mestieri andarle pescando per le lettere, o per le altre opere minori di lui; cele somministra lo stesso Poema. Nel XVII del Paradiso udiamo dire da Cacciaguida:

E quel che più ti graverà le spalle Sarà la compagnia malvagia e scempia, Con la qual tu cadrai in questa valle z.

Donde argomenta il Marchetti, che questa valle essendo appunto l'esilio, la selva del primo canto posta nella valle deserta debba essere senza dubbio l'esilio. Per lo contrario leggiamo nel XIV del Purgatorio che un tale Fulcieri de' Calboli

Sanguinoso esce dalla trista selva; Lasciala tal, che di qua a mill'anni Nello stato primaio non si rinselva 2.

Nel quale luogo poichè la trista selva è la città di Firenze, deduce il Balbo <sup>3</sup> come cosa indubitata, che non altro che Firenze sia da essere intesa nella selva

z Par. XVII, 61.

<sup>2</sup> Purg. XIV, 64.

<sup>2</sup> Comento crit. al Canto I.

del primo Canto. A quali de' due che si avvalgono del pari dello stesso principio dobbiamo noi credere?

Il vero è che il principio non regge così assolutamente preso. Però rimarrebbe a poterlo applicare legittimamente, che ci provassero come il subietto di quei discorsi sia il medesimo, o che torna lo stesso che i luoghi dell'epistole, e quello del primo canto sieno formalmente paralleli. Ma poichè non l'hanno fatte, nè il potrebbero mai, noi abbiamo il diritto di passare innanzi, come la gravità della materia ci consiglia.

#### CAPITOLO XVIII.

# Le tre fiere che porsero impedimento a Bante nella salita del colle.

199. Abbiamo lasciato il nostro Poeta in su i primi passi verso l'altezza del colle che gli appariva vagamente incolorato de'raggi del sole, ed invitavalo coll'aspetto delizioso a guadagnare la vetta. Ma egli non si è lungo tratto avanzato, e tre fiere, una Lonza, un Leone, ed una Lupa gli si parano alla vista in feroce atto, sicchè l'infelice parte impedito parte incalzato da quelle è costretto di retrocedere verso la selva. In buon punto gli apparve Virgilio: donde le nuove speranze di lui, e la determinazione di tenere il viaggio per l'Inferno, pel Purgatorio, e pel Paradiso. All'intento di chiarire per ogni parte il Concetto della Divina Commedia rileva assaissimo stabilire con tutto rigore di discorso il significato allegorico di queste fiere.

E già sappiamo che gli antichi, se in altre cose, in questa massimamente concordano a meraviglia, che i tre nominati animali fanno simbolo, il primo della lussuria, il secondo della superbia, il terzo dell'avarizia. Gli stessi espositori più recenti, che li rivolgonoa significazione politica, vi ravvisano anch'essi (tranne qualcuno e sol per la Lonza ) l'allusione ai vizii sopradetti. Ed ecco come protesta il Marchetti : a Nè già è nio intendimento di negare ai comentatori che la D Lonza fosse propria a rendere immagine di libidine; a d'ambizione e di superbia il Leone, d'avarizia la Lu-» pa: ma per ciò appunto stimo avere la mia nuova opinione più salda certezza. Imperciocchè Dante rin-» facciò con grande sdegno ai fiorentini la disfrenata o loro lascivia; a Carlo di Valois la stolta ambizione, n che lui spinse vanamente al conquisto del reame di napoli; e a Roma (quanto più spesso l'ira gli dettò) p l'avarizia p. Non so veramente come così fatti rimproveri del Poeta rendano alla sua opinione quella più salda certezza che ei vanta. Sol questo è da dire indubitato, che la interpretazione delle fiere tramandataci dagli antichi ha tanto fondamento di verità, che quei medesimi che ne dissentono in tutto il resto, sono forzati ad accettarla, se non per diretto, almeno obbliquamente.

200. Se non che fa uopo considerare che gl' interpreti antichi generalmente parlando non intesero dire, che queste belve rappresentassero, secondo la ragione formale de' simboli, i vizii del Poeta: esse affermayano quella significazione in universale, senza faTe niuna applicazione a persona. Laonde il Boccaccio dopo di avere di questa guisa interpretate le tre belve per non partirsi, come si protesta, dal parere generale di tutti gli altri; soggiugne, che se all'autore (cioè a Dante) parrà di dovergli (que' vizii) attribuire rimangasi nello arbitrio di ciascheduno <sup>1</sup>. Sicchè due cose distingueva, che quelle fiere fossero de'tre detti vizii figure, e questa dice opinione comune; che una tale significazione avesse un esplicito rispetto ai vizii particolari del Poeta; e questo lascia nell'arbitrio di ciascheduno.

193.Ma volendo argomentare dal testo non vi è ragione perchè dobbiamo in quegli animali raffigurare i vizii di Dante. I suoi errori, quali che fossero, gli aveva bastevolmente adombrati nello smarrimento per la selva: quale bisogno adunque di nuovi simboli? Oltre a che, come si era rappresentato in sembianza di peccatore per la immagine sopradetta, così pure avea significato il suo ravvedimento, ed i primi sforzi di cangiar vita non solo perchè si ritrovò, ossia si raccorse, ma più ancora perchè gli avvenne di uscir del passo, Che non lasciò giammai persona viva. Dopo di tutto questo non sarebbe del tutto fuori di proposito tornato a figurare i suoi vizii, e la sua mala vita?

Ma senza ciò, qual'è secondo il testo l'azione delle fiere per rispetto a Dante? Quella di occupargli la via, 1i attraversarne il passo, ed, il più, di risospignerlo inverso la selva. Ma che è in tutto questo, che indichi

z Ediz. cit. pag. 93.

gli abiti viziosi di lui? Ed anzi per ciò stesso che noi veggiamo un contrasto dall'uno e dall'altro canto, che dove il Poeta facea gli sforzi di andare innanzi, le triste belve si argomentavano di fargli dare la volta, non possono essere introdotte per significare lo stato di vita di lui operante abitualmente secondo i malvagi appetiti dell'animo. E ci valga cotesta dichiarazione in sul principio, perchè il contrario errore non debba ingenerare confusione nelle cose che verremo ragionando.

202. Che dunque significheranno le tre fiere rispetto a Dante? Il loro intendimento è d'impedirgli di mentar su, e in quella vece ricacciarlo nella selva: non ciricorda che è il colle,che è la selva? Or la fatica di aver dimostrato il vero significato dell' uno e dell' altra ci valga il pro di dedurre con chiarezza e brevità il senso generico per ora di questi simboli per rispetto al Poeta. E di vero, se lo smarrimento nella selva figura gli abiti peccaminosi di lui; se, il suo uscirne, e quel subitaneo consiglio di prendere la salita del monte famo segno del mutamento dell' animo suo, e del principio della salutare impresa di ritornare a virtù, gli ostacoli che incontrò, e non poté superare, devono essere ostacoli tali, che rimuovano poderosamente dalla virtà, e ricaccino nel vizio. Ma ostacoli così fatti sono i rei movimenti dell'animo, ovvero le inordinate passioni che ne sospingono al male: di queste adunque devono essere simboli le tre fiere per ciò che riguarda a Dante. 203. Ma non potea egli pure, dirà per avventura taluno, figurare con questi ostacoli gl'impedimenti de' suoi me-

desimi vizii? A che rispondo, che abbiamo escluso dalla

significazione delle fiere sol questo, che rappresentino la vita rea del Poeta nel valore diretto della figura: e tanto più che il buon proposito suo l'avea di già messo in su la via di operare il bene. Ma non per questo gli si erano diradicati dal cuore i malvagi abiti invigoriti per lo lungo dimorare nella selva. Però qual dubbio che i movimenti delle passioni prendesseropiù possanza da questi abili stessi, e perciò pure gli riuscisse più difficile la virtù, e più facile il ritorno nel vizio? Il che posto, se Dante si era poco innanzi rappresentato nella selva de'vizii, non potea ne' simboli delle fiere prescindere per ogni guisa dallo stato del suo animo; e questo certamente dovè intendere, che que' tre movimenti disordinati gli fecero così gran forza da frastornarlo dalla via intrapresa, dachè per mala ventura si era lungamente accostumato al male.

204. Per contrario potrà dire talun altro, se questo è tutto l'uopo delle fiere che debbano significare gli ostacoli di pervenire a virtù, ed i rincalzi per tornare alla colpa, che bisogno ci ha egli di cotesti enti morali di passioni e di vizii, che fra i veri personaggi dell'allegoria fanno la sì trista comparsa? Non troviamo tuttodi mille incitamenti al male nelle comunanze fra le quali ci accade di vivere? o non sono i malvagi esempi quelli che per ordinario disviano dalla virtù, ed allargano il mal costume? Niuno il niega. Ma non è questa la controversia fra i moderni espositori, e quei che sostengono l'antica interpretazione. Conciossiachè appunto colesta significazione di difficoltà sperimentate nella via lelle virtù, e di spinte gagliarde verso il vizio ei vo-

gliono esclusa da'simboli sopradetti. Per converso, purchè quelle fiere non s' ingeriscano direttamente nella coscienza del Poeta, poco ad essi rileva che inchiudano un rispetto a que'vizii, a che furono tradotte dagli antichi. Per tal maniera la Lonza sarà Firenze, il Leone Carlo di Valois, o Roberto di Puglia, la Lupa la Curia romana, o i guelfi; e sieno pure Firenze la dissoluta, Carlo o Roberto il superbo, i guelfi avari, tanto sol che s'intenda essere a tutt'altro fine rivolta l'opera lero, che a comunicare a Dante i proprii vizii, non varanno contradire.

Noi per converso ben volentieri riconosciamo no simboli danteschi una diretta relazione agli uomini, ed alle comunanze, purchè si conceda che l' uso loro sia quello che abbiamo detto, e la relazione che vi si vuole intesa sia in conformità di tal senso.

E certo i vizii non sono già idee speculative solamente: hanno pur troppo essere nelle umane operazioni, e forma e atteggiamento lor proprio. Se non che si possono considerare o nella loro più astratta ragione sceverate dalle condizioni di uomini e di cose, siccome è uso de' filosofi morali, o veramente individuate in queste medesime circostanze. Pertanto, o che ci piaccia riguardare il Poeta nel suo essere particolare, o in quella più ampia ragione di rappresentare l'Uomo nelle condizioni de'suoi tempi, ei doveva necessariamente inchiudere questi rispetti, che diciamo, nè porre nel suo Poema i simboli delle fiere come figurativi solamente di pure astrazioni mentali. Imperciocchè se que'simbolici animali distolgono dalla virtù, e risospingono al male

Poeta, ed in lui generalmente l'Uomo, essi lo fanno assimamente per la efficacia maggiore che i vizii di cui vao rappresentanze hanno mercè de'malvagi esempi e maigli, e delle violenze de' tristi: però sebbene assotiamente parlando potesse per quelle figure simbolegtre semplici astrazioni mentali, metteva meglio al to proposito di quasi collocare sotto lo sguardo tre meri di corruzione universale, che avrebbero al nolio convertito fatto malagevole assai, e per poco immedbile il ritorno alla virtù. La quale verità, io mi wido, che prenderà tutto il suo lume come procedemar innanzi colla trattazione. Intanto io chiedo ai stenitori del senso storico-politico: se la Lonza può mificare Firenze in quanto lussuriosa, il Leone la sa di Francia, in quanto superba, finalmente la Lupa Curia romana o i guelfi in quanto avari ; quale difoltà che le medesime belve possano adombrare tre versi aspetti della umana corruzione ne' generi di e' vizii medesimi? Per questo risguardo almeno della nvenienza de'simboli, nessuna.

205. Ed ora che vale ciò che il Marchetti argomenta lla immagine segnatamente della Lupa? « Conformità ii simboli, egli dice, in una medesima allegoria è aperto indizio di simiglianza fra le cose per essi rappresentate »: donde deduce, che se il Veltro in senza de' comentatori è un gran personaggio, la Lonil Leone, e la Lupa devono rappresentare uomini o usse di uomini. « Altrimenti qual simiglianza tra un nomo vivo e vero, ed alcune astratte e intellettive cose di morale, siccome sono i vizi e le passioni del-

D l'animo? Per verità il canone di ermenentica così nniversalmente affermato non si può accettare per esempi senza numero che vi ha in contrario massimamente nelle divine Scritture. Ciò che il buon senso esige siccome necessario nelle allegorie si è che sia convenienza o proporzione di analogia tra i simboli e le cose rappresentate. Or quale più acconcia similitudine che quella di un veltro cacciatore di una belva, ed un gran personaggio perseguitatore di un vizio? Benchè se vuole il Marchetti quella maggiore conformità tra simboli e cose, neppur vi manca. Guardiamo i simboli: il Veltro belva, la Lupa è belva; il Veltro persegue ; la Lupa è perseguitata. Guardiamo le cose pe'simboli significate. Il Veltro è un gran personaggio, verissimo : ma non per questo l'avarizia che il gran personaggio dovrà perseguitare rimane una forma semplicemente astralta. Eziandio nel linguaggio familiare siamo solitidire a mo' di esempio ha vinto l'audacia, ha vinto l'ambizione ecc. e non per questo intendiamo che han vinto le forme astratte dell' audacia, o dell' ambinone. L'avarizia dunque che il gran personaggio devrà perseguitare, nel valore del linguaggio proprio non sarà una idea, ma una qualità viziosa di uomini in petto e persona, ne più ne meno che il loro perseguitatore. Anche la Curia romana che pel Marchetti è figura dalla Lupa, non è nè uomo nè donna, ma un tropo che significa congregazione di nomini; s non già in quanto è tropo, ma in quanto significa uo mini ei vi trova la conformità che desidera : si facci

ragione che nella nostra spiegazione sia presso a poco

- 206. Un'altra opposizione si fa pel modo dell'assalimento delle fiere: poichè dicono che i vizii non tentano collo spavento, si veramente lusingando l'appetito: i che se Dante concepisce si gran terrore de' tre animali, e per violenza che gli viene da loro, non già per iletto si vicaccia verso la selva, è chiaro argomento che att' altro intese simboleggiare in quello scontro che i novimenti delle passioni, o gl'inviti al vizio. Una semdicissima considerazione farà svanire ogni difficoltà. imperciocche sebbene sia vero che molte specie di vidi adeschino col diletto, tuttavolta quel diletto non è compre dell'uomo, ma spesso della parte animalesca antanto: conciossiaché il proposto e la professione del-Le virtu non ci franchino per ogni modo dalla lotta dei due principii così discordanti che sono in noi il senso e la ragione. Paolo apostolo da quel sommo di perfezione, eti era stato sublimato da Dio, anch'ei gridava: Video sutem aliam legem in membris meis repugnantem legi mentis meae; et captivantem me in lege peveuti: ed altrove: Datus est mihi stimulus carnis mede andelas Satenae qui me colaphizet 2. Ma i movimenti del piacere non sono accolti dagli animi virtuosi con gusto e compiacimento: essi piuttosto hanno cruccio di quel disordine interno, e spavento del pericolo a cui si veggono esposti. E quest'angoscia e questo pericolo sentono a-

<sup>1</sup> Rom. VII, 23.

<sup>2</sup> II Cor. XII, 7.

gevolmente e forse più i nuovi convertiti, siccome non usati a simiglianti battaglie. Ma dopo i primi contrasti, deboli come sono nella virtu, e lungamente accostumati nel male si lasceranno quasi a malincuore un'altra volta trascinare negli abiti rei. Or questa era la condizione di Dante. Pieno dell' orrore della selva, e del passo mortale si volgeva in contrario cammino:e però la forza che per via gli fu fatta di tornare al mal di prima lo contristò. Tuttavia non avendo accolto sufficiente vigore per resistere virilmente si die quasi per vinto, ed era sul punto di rovinare novellamente nella selva. Perchè dunque concepisse spavento ed orrore delle belve, perchè si volgesse indietro più per violenza che per diletto, non è argomento che quegli assalli non fosser figura delle tre tentazioni patite in tre generi di vizii. E si noti a questo proposito diversità di giudizii. Il Bianchi irride l'antica spiegazione dacchè per essa il Poeta si manifesta penitente vigliacco 1 : ed altri la rifiutano, perocchè nol veggono ritornare f esteggiando verso la selva! Noi per lo contrario considerando la sincera volontà di Dante per un verso, e per l'altro la fiacchezza della umana natura, non avremo meraviglia che sentisse orrore della tentazione, nè prenderemo gran fatto scandolo di vederlo quasichè cedere agli urti replicati che ne sostenne. Anzi considerando com'egli per convertirsi ebbe mestieri di grazia tutto straordinaria, quale fu il viaggio dell'altro mondo, ammireremo il suo diritto giudizio, perchè a rendere più osservabile la necessità di un tale aiuto, rap-

<sup>\*</sup> Presso la fine de' com- al I canto.

resentò con sì bella immaginazione la sua condizione l'infermo e di debole sotto la influenza di sussidii mepoderosi.

"207.Ora veggiamo se colle forme delle fiere abbia voato il Poeta veramente significare, come gli antichi dicevano, la lussuria, la superbia, e l'avarizia. Per verità, se risguardiamo la cosa in sè non dovrebb'essere altrimenti. Ei si era figurato nella selva de' vizii: e ni perchè il simbolo non è determinato ad un genere particolare di vizii, sì ancora perchè lo smarrito rapresentava nella sua persona particolare l'umanità guata e corrotta, la vita nella selva è vita viziosa in geere, cioè tale, che si possa così all'individuo, come alla pecie applicare. Il Poeta condotto da miglior luce si onsiglia di uscir della selva, e rifuggire nel colle delle irtu cristiane. Di che genere dunque vorranno essere li ostacoli che incontrò per via? Di quel genere stesso ella vita nella selva, cioè così fatti che dovessero sinificare le fonti comuni di corruzione, quelle da cui erivano universalmente i peccati, e che ci rendono più rala gevole l'eseguimento de'buoni proposti e più faci-, la ricaduta nelle colpe. E quali sieno non può ignorar-) chi ricordi l'insegnamento dell'apostolo s. Giovani in quella si celebrata sentenza: Omne quod est in undo, Concupiscentia carnis est, et Concupiscentia culorum, et Superbia vitae :: e vuol dire, conforme lla comunissima interpretazione de'Padri e de'dottori, he i vizii tutti, onde il mondo è allagato, si riducono

z loan. ep. I, II, 16.

a questi capi generali della lussuria, che appella concupiscenza della carne, del desiderio di possedere, che dice concupiscenza degli occhi, e finalmente dell'appetito di eccellenza che nomina superbia della vita. Della quale verità ci fanno testimonianza pure i filosofi antichi, di cui due soli citerò per esser breve: Cruentissima graecorum, barbarorumque bella, così Filone ebreo, omnia ex uno fonte manarunt, nimirum ex cupiditate vel opum, vel gloriae, vel voluptatis 1. E Pitagora: Iustitiam violare, nisi aliqua ex causa, non solet homo: hae vero tres numerantur; amor voluplalis in sensuum deliciis; avaritia in opum studio, ambilio in eo quod vel aequalibus vel similibus praestare quit cupit a. Gli ostacoli adunque che si opposero a Dante nel nuovo cammino, ed i rincalzi ond' era risospinto verso la selva, stando a questa ragione di convenienza, dovettero essere ne' generi stessi di lussuria, di superbia, e di avarizia.

203. Il perchè comprendendo in poco le cose discorse possiamo conchiudere, che le tre fiere considerate in se medesime rappresentano le tre fonti della umana corruzione, che sono i vizii capitali testè ricordati: tuttavolta la loro significazione non si rimane nella ragione delle idee puramente astratte; perocchè il Potta le risguarda come operanti nelle comunanze degli uomini fra' quali viveva. Se poi le vogliamo considerare per rispetto a Dante, non simboleggiano già i vi-

<sup>2</sup> Phil. de Decalogo.

<sup>2</sup> Pythag. apud Cliniam.

aii di lui; sì veramente tre tentazioni nel genere di quei vizii, le quali per avventura ebbero più forza, perocchè per lo lungo dimorare nella selva erano nel suo animo fatemente radicati gli abiti rei. Le quali cose parranno più manifeste, come avreme dimostrato in particolare il valore di ciascheduno de'tre simboli.

### CAPITORO XIX.

## Si spisje ff Shubole della Louisa.

209. Potremmo forse contentarci della certezza che ci è venuta dall'argomento generale del capitolo superiore per rispetto al significato delle tre fiere. Nondimeno perchè la cosa è di altissima rilevanza, ed alcune particolarità ci devono servire per dedurre non poche conseguenza al nostro scopo necessario; ci conviene stabilire il significativo valore di classifieduna con rigorosa dimostrazione. E quanto alla Lenza così ce la descrive il Poeta nel I canto:

Eld ecco, quasi al cominciar dell'erfa,
Una lonza leggiera e presta melto,
Che di pel maculato era coverta.
E non mi si partia dinanzi al volto;
Anzi impediva tanto il mio cammino,
Ch'io fui per ritornar più volte volto.
Temp' era dal principio del mattino;
E il Sol montava in sù con quelle stelle
Ch'eran con lui, quando l'Amos divino.

Mosse da prima quelle cose belle; Si che a bene sperar m'era cagione Di quella fera alla gaietta pelle, L'ora del tempo e la dolce stagione '.

210. Per primo in virtù delle cose ragionate ci è forza di escludere dal simbolo della Lonza ogni significato che non sia di qualche tentazione in alcun genere di vizii. Per la qual cosa, avvegnachè le qualità che a questo animale si appropriano dal Poeta, si potessero eziandio applicare a Firenze, non potrebbe giammai essere immagine di quella città.

Solo in un caso sarebbe da farne conto, cioè se la convenienza fosse così fattamente determinata, che non reggesse salvo che fra la Lonza e Firenze. Ma chi può dirlo? E vediamo di fatto quali sieno le comuni proprietà. Il Poeta fa notare nella Lonza una singolare mobilità e leggerezza: e d'incostanza e levità ei medesimo accusa la città di Firenze, che non sapeasì tenere, quanto è lungo un mese, negli stessi ordinamenti civili a. La Lonza è fatta vedere coverta di pel maculato, e Firenze era divisa in due parti, che prendevano il nome da'due colori di questa fiera, il bianco, ed il nero. Quanto alle altre circostanze, l'apparizione della belva fu di primavera e nel principio del mattino; e l'una e l'altra particolarità fecero venire Dante in ispe-

I Inf. I, 31.

<sup>2</sup> Purg. VI, 139, segg.

ranza di non essere da lei molestato; ed anzi, se leggiamo col più de'codici la gaietta pelle gli avrebbe direttamente messo buon animo la sua piacevole apparenza. Ora è un bel riscontro, dicono, di coteste circostanze ne' fatti della vita di Dante per rispetto ai suoi desiderii e tentativi di tornare in Firenze. Imperciocchè sebbene l'avesse sperimentata sempre inimica; tuttavolta l'avvenimento dell'imperatore Arrigo adombrato, come credono, da'nascenti raggi del sole, gli faceva spetare che avrebbe sì fattamente operato negli animi de' forentini, che questi avessero a concepiro pensieri più conformi alla loro piacevole indole.

Ma che è in tutto questo di certo sì che le medesime o altre qualità della Lonza, e le circostanze dello scontro non si possano più convenientemente adattare al senso, che gli antichi ne traevano? Conciossiachè non solo la gaiezza esterna, ma le interne proprietà di questo animale, come a lungo dimostra il Boccaccio I, e non sanno negare i moderni, si acconcino mirabilmente a significare il vizio della lussuria. Che se miriamo agli altri aggiunti sono così proprii per indicare le speranze di vincere la brutta tentazione, che non sapremmo desiderar di vantaggio. Di fatto si credeva che in primavera, quando è in amore, la Lonza si rintanasse col primo apparire del Sole. Se il Poeta ebbe riguardo a questa opinione, niuna cosa meglio pensata per esprimere in immagine quella fiducia che gli veniva di andar esente dalle molestie del senso mercè la nuova il-

z Com. allegorico al I Canto, ediz. cit.

lustrazione celeste. Ma senza ciò ; è indubitato , e noi lo abbiam veduto ad altro luogo (n. 163) che la figura della luce, quanto a significare gli aiuti della grana per servar la giustizia, è delle più usitate nelle divine Scritture. Inoltre per sentenza de'padri, qui toccata da Daute, Iddio creò l'uomo in primavera; e sappiam certo che in primavera lo redense : essa dunque è la stagione delle due ammirabilissime opere di Lui, a che si riducono tutte le altre; la Creazione, e la Redenzione: però qual tempo più adattato a significare le maggiori larghezze di Dio? A che aggiugniamo che giusto nella primayera di quell'anno 1300 correva il Giubileo pubblicato da Bonifazio VIII, e per esso si potea promettere il Poeta quelle misericordie più abondanti, di che Iddio suol essere largo in simili casi Poste le quali cose, a solo tener conto della figura com' è nel conte sto, niuna interpretazione ci dovrebbe sembrare più probabile di questa, che Dante volesse significare la lotta che nel principio della sua conversione gli convenne sostenere col vizio della carne.

211. Nella quale intelligenza non è meno agevole la spiegazione de'versi Si che a bene sperar m'era cagione Di quella ecc. Imperciocchè come nel senso grammaticale sperar bene di una belva che viene per offendere vuol dire, aver fiducia di non essere da quella realmente offeso: così nel senso figurato sperar bene di una belva feroce rappresentante un vizio varrebbe, allettare speranza di non essere dalla forza di quel vizio soverchiato.

Ne' quali versi accettiamo ben volentieri la lezione

oramai comunemente ricevuta alla pelle gaietta, su la sede, come dice il ch. M. A. Parenti de' più antichi ed autorevoli codici; sicchè quelle parole sieno un aggiunto della siera, come se dicesse, che avea la pelle gaietta. Con questa emendazione diviene più regolare il costrutto, il modo è assai leggiadro, e tutto simile al Paltro, luogo di Dante, dove questa medesima belva è nominata la lonza alla pelle dipinta.

Nè però ci diffidiamo della lezione che ha la caista pelle; della quale i contrarii, facendo un caso nominatiro, e quindi un obietto di speranza pel Poeta, credono di avervi discoperta Firenze, la quale benche a Dante inimica, tuttavia gentile e leggiadra com? era mettea aducia che si sarebbe ammansita in quelle circostanze dello apparire di Arrigo. E noi alla nostra volta abbiamo il diritto di fare caso accusativo la gaietta pelle, come si è comunemente creduto, finchè il testo si è letto di questa guisa, e spiegare che Dante avea speranza di guadagnare la pelle della bestia feroce uccidendola. Stranissima e bugiarda interpretazione gridano i mederni-su l'autorità del Perticari : e trovano la ragione nella sproporzione della immagine, 1 perchè l'ora det mattino, e la stagione di primavera non sono per sà strumenti a potere ammazzare la lonza ; e quali altri mezzi mostra Dante di avere in pronto per far tanto? 2, decche non sarebbe ben detto sperare la pelle in vece di sperare di uccidere. E se io suggiugnessi, che questa non è una semplice metafora, ma un'allegoria; e nel linguaggio allegorico bene spesso a ciò che manca di maggiore proprietà ne'segni è supplito da quella delle

cose significate; immaginate se mi sarebbe mandala buona la risposta! Ma essi non veggono quanto sia maggiore la sproporzione nella loro sentenza. Imperciocché o si considera la proposizione solo grammalicalmente, e quale uomo che non fosse uscito in tutto di cervello potrebbe fare argomento a buona ossia ragionevole speranza di non ricevere nocumento da una belva feroce, perchè le vedesse variamente 1 o se si vuole leggiadramente screziata la pelle ? Se pei si riguardi nella cosa che si vuole significata, come mai la parte Bianca e Nera di Firenze adombrate come vogliono, dalle macchie di quell'animale, potevano essere a Dante ragione di sperare, se appunto per ciò si trovava in esilio, che Firenze secondo que'due colori era divisa? Sicché a trarre le ragioni solo dal presente luogo la figura della Lonza più convenevolmente significa il vizio della lussuria, che la città di Firenze.

212. Ma torna la menzione di colesta fiera nel XVI dell'Inferno, e vi hanno tali particolarità, che non ci consentono di potere ragionevolmente dubitare della sua vera significazione. Giunti che furono i due poeti ad un burrone, in fondo al quale sono disposti ordinatamente i gironi di Malebolge, là dove penano i commettitori delle diverse ragioni di frodi, ebbero mestieri di chi gli calasse in quel baratro. Virgilio usò di un artifizio per indurre Gerione, il demonio della Fro-

<sup>\* «</sup> Questa sposizione ( così il Salvini citato dal ch. prof. M. A. 
Parenti ) di gaietta per leggiadretta, non mi pare che convenga;
perciocche non da gaio cioè allegro prese Dante l'epiteto, ma da

<sup>»</sup> gaio, cioè va io ecc. »

de, a venir su, sicché poi gli dovesse trasportare sopra gli omeri nell'imo fondo: e fu quale ce lo descrive Dante ne'versi seguenti:

Io avea una corda intorno cinta,

E con essa pensai alcuna volta

Prender la lonza alla pelle dipinta.

Poscia che l'ebbi tutta da me sciolta,

Sì come 'l Duca m' avea comandato,

Porsila a lui aggroppata e ravvolta.

Ond'ei si volse in ver lo destro lato,

E alquanto di lungi dalla sponda

La gittò giuso in quell'alto burrato z.

Quello che alla nostra quistione importa in questo racconto è conoscere il vero essere della Lonza, che vi è ricordata; perocchè niuno de'comentatori ha dubbio che non sia quella stessa del primo canto, alla quale evidentemente si allude per l'articolo determinante la, e per l'aggiunto alla pelle dipinta. E vediamo da prima che possa essere quella corda colla quale si argomentò alcuna volta il Poeta di prendere, o altrimenti allacciare la fiera. A ricavarne un senso convenevole ci varrà un fatto della vita di lui, di che ci ha lasciata memoria il Buti, che cioè ancor giovinetto si rendesse dell'ordine di s. Francesco, avvegnachè ne uscisse avanti di fare professione. E lo ricorda a due luoghi

<sup>1</sup> laf. XVI, 106.

de'suoi comenti alla Divina Commedia; il primo a questo medesimo passo, dove così spiega. « Prender la lonza alla pelle dipinta, cioè che ha la pelle dipinta, come si dice: io abbo uno mantello a fregi dl oro, cioè che ha li fregi dell'oro. Questa lonza, come fu sposto nel primo canto, significa la lussuria, la quale l'autore si pensò legare col voto della religione di s. Francesco.... (ciò fu) nel tempo della sua fanciullezza, ma non vi fece professione p. L'altro al verso 42 del canto XXX del Purgatorio Prima che io fuor di puerizia fosse, dove annotando che il Poeta fino dalla puerizia si era invaghito della Scrittura, soggiugne: « E questo credo che fosse quando si fe prate minore dell'ordine di s. Francesco, del quale puscette innanzi che facesse professione p.

Della quale testimonianza dobbiamo fare il maggior conto, poichè ci viene da un autore del secolo stesso dell'Alighieri, e fu recitata in una fiorente università, con quella persuasione di certezza che si ha per le cose tenute comunemente siccome vere. Nè noi vorremmo supporre di si mala fede il Buti, che volesse spacciare il primo cotesta favola, o così temerario che osasse produrla pubblicamente in un tempo che freschissima era la memoria di Dante, nè poteva essere ignorato il fatto, stante la celebrità del suo nome. Per il contrario, se il racconto del Buti si poggia sopra una tradizione allora comune, più inesplicabilo ci riesce, che in tanta prossimità co'tempi di Dante potesse cotesta tradizione essere falsa. Certo che il Pelli, e il Balbo non beyono grosso in fatto di storia: e l' uno e l'al-

tro tengeno per certa la relazione dell'antico comentatore; sul proposito della quale il Balbo così serive: t Ad ogni modo questa corda con che Dante dice aver pensato già di vincer la lonza ... non parmi si pos-» sa interpretar meglio, nè forse altrimenti che per la orda de'francescani detti allora e da lui stesso cor-» diglieri; prendendo l'abito de'quali egli pensò di vins cere i conflitti in lui sorti al tempo, di che parliamo. » E così interpretano veramente i migliori. Al che tut-» to aggiungendo la singolare divozione, od anzi l'a-» more, con che Dante narra la vila di s. Francesco nel Paradiso, l'altra sua pur amorevole divozione a 9 s. Chiara sorella, come si sa, in religione a s. Franp cesco, e le stesse ire sue contro coloro, che facevano » a stima di lui, degenerar l'ordine recente, parmi ne risulti non che una probabilità, ma poco meno che y una certezza morale del fatto allegato dal Buti ... E o sorridano gli spezzatori ... Ma a taluni giova far di » Dante un letterato del secolo XIX, invece di quel-2 l'anima innammorata che fu del XIII, or divota, or » peccatrice, ora irosa, ora dolcissima, e in varii modi > sempre attiva, concitata, ed appassionata > 1.

E ciò che si racconta nel testo di leggieri ci farà persuasi, che la corda di cui si parla non può essere altra che la francescana. Imperciocche la corda che Dante si sciolse, raggruppò, e porse a Virgilio, e questi gittò nel burrato per indurre Gerione a venir su, è pur necessario che fosse una cosa reale; sì perchè questi atti

z Balbo Yit. di Dant. lib. J, Cap. VII.

bastevolmente lo dichiarano, e sì ancora perché fu adoperata qual segno maleriale che dovesse muovere quel demonio. Ma se per poco si escluda il cinto de' francescani, non rimane altro ad intendere che una corda puramente metaforica, come a dire dell'umiltà , della giustizia , e che so io. E così spiegano di fatto quei che non si rendono all'autorità del Buti, non sì però che si pruovino di sciogliere la grave difficoltà del contesto. Noi per contrario veggendo che il Poeta fa parola di una corda reale, che ha pure un mistico effetto, ne trovando come altrimenti poterla spiegare con qualche probabilità, vi scorgiamo un argomento di grandissima confermazione del racconto del Buti.Conciossiachè sebbene Dante fosse uscito dell' Ordine innanzi che vi facesse professione, nondimeno gli rimase grandemente affezionato, sicchè vi volle aver parte, come si ha per le memorie francescane, almeno nel grado di terziario 1; e coll'abito di detta religione indosso si acconciò a morire. Il perchè, o si fosse già scritto terziario nel tempo del poetico viaggio, o sol per affetto di devozione, pose nella finzione che avesse con sè la corda dell' Ordine.

213. Non è poi similmente chiaro, perchè giusto di questa corda volesse usare Virgilio a chiamar Gerione: ma non credo si possa dare una spiegazione più verisimile di quella che il Lombardi ne fece. Imper-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Antonio Tognocchi di Terrinca nelle giunte alla sua opera Genealogicum et honorificum theatrum Etrusco-minoriticum, Flor. 1682, pag. 288 — Balbo al luogo citato.

<sup>2</sup> laf. XVII, 7.

iocchè Gerione, se ci ricorda, è il demonio del cernio de' fraudolenti, e sozza immagine, o simbolo
ulla Frode. Or ecco bel gioco che gli avrebbe fatto
irgilio: per dargli ad intendere che questa volta gli
eccava una più grassa preda avrebbe lanciato giù il
rdone francescano, siccome segno che giugnesse un
everso religioso il quale, perchè si era fatto mantello
le sue scelleratezze dell'abito di penitenza, dovea piiar posto fra gl'ipocriti del cerchio a cui esso preseva. E da vero che il maestro di ogni frode ci sarebrimasto colto. Il certo è che avuto l'indizio ei fu
setissimo a venire: per lo contrario dimostrò cruccio
andissimo dell'ufficio che fu obbligato di prestare a'
le poeti, come si par chiaro da'seguenti versi:

Come 'l falcon ch' è stato assai sull'ali,
Che, senza veder logoro o uccello,
Fa dire al falconier: Oimè tu cali:
Discende lasso, onde si muove snello
Per cento ruote, e da lungi si pone
Dal suo maestro disdegnoso e fello:
Così ne pose al fondo Gerione
A piede a piè della stagliata rocca,
E discarcate le nostre persone,
Si dileguò come da corda cocca. 2

dovrebbe fare maraviglia, che Dante così benevolo ll'Ordine ponesse una finzione che in qualche guitornerebbe in disonore dell'Ordine istesso. Egli era

<sup>:</sup> Iuf. XVII, 7.

<sup>1</sup>bid. 127.

persuaso che vi avea de' tralignanti, e contro a questi acerbamente ragiona nell'XI del Paradiso. Non sarebbe adunque da stupire che ancora a questo luogo avesse voluto fare a que'che reputava degenerati una buona gastigatoia. Del rimanente se questa spiegazione del fatto di Virgilio non è certissima, almeno è più verisimile delle altre, che vaghe e indeterminate siccome sono, lasciano così mal soddisfatto il lettore, come nell'asserire si dimostrano franchi i comentatori.

214. Ma fosse questo il fine di Virgilio, fosse altro, dobbiamo per le cose ragionate tenere in conto di certo, che la corda che fu gittata, quella con che Dante si era pensato una volta di prender la lonza è il cingolo de' francescani, Il che posto, la Lonza non può mai essere simbolo di Firenze sotto niun rispetto politico. Imperciocche stando alla narrazione del Buti l'Alighieri entrò nell'Ordine ancor giovinetto, quando non potea nelle politiche fazioni essere impigliato. E senza ciò che vorrebbe intendere in questa supposizione il Poela con quel gergo di prender la fiera? forse che abbandonando il mondo ei sperava di non avere più a patire persecuzioni da Firenze? Ma in questo caso sarebbe sì veramente fuggito dal cospetto della Lonza. non l'avrebbe allacciata? Ovvero che chiudendosi dentro un chiostro avrebbe riportata una nobile vittoria de' suoi nemici ? Una vittoria sì certo era quella ; ma una vittoria che Dante riportava del suo amor proprio, non già degli avversarii: questi avrebbero riso del fatto suo ( che è quel che si usa in simili atti di animi generosi), e come incontrò al p. Cristoforo del Mangoni, l'avrebbero messo in voce di vile e di dappoco, che venutegli meno le speranze, si fosse nascosto dalla potenza de'suoi emuli sotto il riguardo di una tonaca di frate. A trarre le ragioni, o per un verso o per un altro Dante allacciava se stesso, non già Firenze.

- Sicche tornando donde ci eravamo partiti, se pel luogo del I canto dell' Inferno considerato per sè solo, il simbolo della Lonza meglio che Firenze si acconcia a significare un qualche vizio, pel luogo del XVI pur dell'Inferno non può in niuna maniera figurare Firenzo. Ciò messo paragoniamo questi due passi cogli antecedenti della selva, in che abbiamo veduto essere adombrata la vita di peccatore; paragoniamoli cogli antecedenti del colle, il quale si è dimostrato simboleggiare la vita di virtuose cristiano, e ce ne proverrà un argomento apodittico per dover conchiudere che la Lonza, la quale impediva i passi del Poeta verso il colle, e lo ricacciava verso la selva, non può essere che immagine di un qualche vizio, il quale movendo le passioni dell'animo frastornavalo dalla virtù, e lo incitava al peccato.

215. E vediamo se certamente sia, come gli antichi dicevano, la lussuria. Per verità posto che non vi si debba
intendere Firenze, io non credo vi abbia difficoltà di alcun peso per non tornare alla interpretazione primitiva,
la quale se altro non fosse può vantare per sè il suffragio di cinque secoli. Vero è che in questi ultimi tempi
è cominciata da parecchi ad essere vagheggiata una
spiegazione, che gittò in mezzo Cesare Balbo più come un dubbio, che come una opinione, che cioè la

Lonza fosse immagine della invidia. Ma questi son que' medesimi che vedono nel colle o la patria, o la pubblica felicità, o la Monarchia, e che so io. Sicchè al fare de'conti la Lonza non sarebbe che la invidia di Firenze, la quale metterebbe ostacolo vuoi al ritorno di Dante, vuoi ai beni civili che vagheggiava. Or poichè per le cose dimostrate non istanno per nulla coteste spiegazioni del colle, ne rimane pur cassa ogni ragione, perchè in quella fiera si debba ravvisare la invidia.

Di fatto l'unico argomento positivo che si arreca è, che Dante a tre capi generali riduce i vizii di Firenze, che sono l'invidia, la superbia, e l'avarizia. Però fa dire a Ciacco:

> Superbia, invidia, ed avarizia sono Le tre faville, c'hanno i cori accesi.

E da Brunetto Latini fa chiamare i fiorentini Gente avara, invidiosa, e superba.

Donde argomentano, che poichè il Leone e la Lupa del I canto simboleggiano la superbia e l'avarizia, la Lonza dee ritrarre la invidia.

Ripetiamo un'altra volta che la simiglianza o, come dicono, il parallellismo di due o più luoghi non si ha per un riscontro di qualche concetto, ma per la identità della materia del discorso. Se si potesse dimostrare

I Com. crit. al I canto.

<sup>2</sup> Inf. VI, 74.

<sup>3</sup> Inf. XV, 68.

che nel luogo del primo canto le tre fiere sono tre vizii di Firenze, allora sì che leggendo altrove essere i vizii principali di Firenze la superbia, l'invidia, e l'avarizia, ci sarebbe ragione di dedurre che quelle fiere sieno immagini do' modesimi tro vizi in quanto proprii di quella città. Or si vegga se le cose possano essere meglio disposte a discoprire la fallacia degli argomenti contrarii. Il Leone e la Lupa rappresentano veramente la superbia, e l'avarizia, ma di tutt'altro, per giudizio degli stessi oppositori, che di Firenze.Per il contrario la Lonza, che vorrebbero riferire a Firenze, non dà ne'luoghi dov'è nominata nessun indizio di qualche peso, che debba figurare la invidia. Di che deduco che siccome il Leone e la Lupa se non fossero altronde determinati, per certo che nol sarebbero dalle parole di Ciacco e di Brunetto, della stessa maniera le parole di Ciacco e di Brunetto non possono specificare il significato della Lonza. Non vi ha dunque niuna ragione probabile per affermare che nella Lonza sia adombrata la invidia.

Ed ecco che ancora quando ci mancassero argomenti diretti saremmo costretti, per non potere dir altro, conformarci all' antica spiegazione. Ma oltre alle congetture toccate altrove, il luogo recitato del XVI dell'Inferno contiene una pruova, che ci rende per sè sola poco meno che la evidenza della cosa.

216. Noi già osservammo che la corda che si finge gittata da Virgilio nel cerchio di Gerione è da intendere una corda reale, propriamente quella de' francescani, la quale il Poeta si recava con sè o per divozione a s.

Francesco, o perchè terziario dell'Ordine. Nondimeno ivi pure si dice che Dante alcuna volta si argomentò di prender la Lonza con quella corda : e però essendo la Lonza un essere puramente allegorico, conviene che pur essa la corda ci abbia una estensione allegorica. Ora l'uno e l'altro significato della corda così il letterale, come il figurato ci sono l'ultima e per ventura la più manifesta dichiarazione del vero valore della simbolica fiera.

E facendoci dal primo, se Dante colla corda di s. Francesco, ed è quanto dire rendendosi di quell'Ordine, si argomentò di vincere la belva; poichè ciò fess nell'età giovanile, allorche sono più risentiti gli stimoli del senso; e quando per lo contrario non avrebbe avuto gran fatto a temere dalla invidia de' malevoli, e molto meno da Firenze, intenderemo che a volere miegare ragionevolmente il simbolo, non possiamo dire altro, se non che quella belva rappresenta la lussuria.

E più chiaro cel dice il rispetto allegorico della corda. Conciossiachè niuna cosa più di frequente figuri nelle divine Scritture cotesto segno di cingere i fianchi, quanto la continenza. Ed abbiamo in ciò consenzienti tutt' i padri, e quanti sono espositori della Bibbia. Ed anzi se alcuna volta si adopera in figura di qualche altra virtù, si nomina espressamente quella medesima virtù, sicchè allora il cinto più che un simbolo sia da dire una metafora. Così in quel d'Isaia: Erit institia cingulum lumborum eius : et fides cinctorium remus eius. 1 Ora possiamo immaginare che Dante, il quale 2 . 3 Sec. 5

del linguaggio della Scrittura si dimostra perito in sommo, e ne prende i modi eziandio trattando argomenti profani, ne avesse adoperato nel Poema sacro uno de' più comuni con si poca proprietà e sì poco discernimento? Per opposto niuna cosa si potrebbe desiderare ne più convenevole nè più vera di ciò che si ottiene per la nestra spiegazione. Imperciocche per una parte il simbolo sarebbe proprissimo; e per l'altra niun mezze avrebbe potuto Dante ritrovare più efficace per vincere la lussuria, quante era la rigidezza dello stato religiose.

La somma degli argomenti per noi addotti a dimostrare che la Lonza sia in figura il vizio del senso, credo che abbia forza di vincere ogn'intelletto, salvo chi volesse ostinarsi contra ogni ragion di evidenza. Però facciamo passaggio alla seconda belva, il Leone.

#### CAPITOLO XX.

# Si chiarisce il significato allegorico del Leone.

217.La seconda fiera che apparve a Dante per impedirgi la via fu un Leone di terribile aspetto, del quale dice:

Questi parea, che contra me venesse Con la test' alta e con rabbiosa fame, Sì che parea che l'aer ne temesse.

Vedi le lettere ad Arrige, ai Re d'Italia ecc.
 Inf. I. 46.

Vediamo intanto che abbiano trovato di meglio i moderni sostenitori del senso istorico-politico, che si debba sostituire al simbolo, che gli antichi comentatori ne facevano, del vizio della superbia.

Disse il Marchetti e molti altri seguitatori della sua sentenza, che il Leone fu posto dal Poeta siccome significativo del Reame di Francia, e propriamente di Carlo di Valois, il quale da Bonifazio VIII mandato nel 1301 paciere in Firenze, invece di comporre le parti, favori poderosamente i Neri, sicchè i Bianchi ne furono cacciali via, e con essi il povero Dante. Ma non videro la mostruosa perturbazione che conviene fare per aggiustar le partite. Imperciocché cotesto Carlo apparve nella Italia qualche anno prima dell'esilio del Poeta, e come si è notato fu cagione dello sbandeggiamento de' Bianchi. Se dunque dicesse il testo, che lo apparire del Leone fu la causa perchè il Poeta si smarrisse nella selva, vi avrebbe per avventura qualche buon gioco l'argomento: ma il testo ha, che il Leone si dimostrò allorche il Poeta valicato il passo mortale della selva prendeva la salita. Se tuttavia sotto que'velli si vuole iscorgere il Valois, ci si faccia vedere nella storia come intorno a que'tempi avesse Dante conseguito si fondate speranze del ritorno, che già viaggiasse almeno coll' animo verso la patria, ed il terribile francese levatosi contra gli troncasse quelle speranze, e gl'impedisse quel cammino. Anzi la storia ci dice che il terribile francese consumata la oppressione de'Bianchi parti per la impresa di Sicilia, e più non si brigò nè di Bianchi nè di Neri, ne di Firenze ne di Dante. Ma il bello è che que' medesimi che tengono il senso istorico-politico riportano le speranze di Dante all'apparire di Arrigo nella Italia, il quale dicono essere il Sole, che diffondeva sul colle i suoi raggi nascenti. Ora che ha che fare l'avvenimento del Valois con quello di Arrigo, distanti come sono l'uno dall'altro meglio che due lustri, nè trovandosi niuna opposizione d'interessi particolari fra questi due personaggi?

. 218. Per le quali ragioni con miglior senno il sig. Picci pose il Leone simbolo di Re Roberto di Puglia, Il quale secondo la narrazione di Giovanni Villani 1 udito della venuta di Arrigo in Italia, di Avignone si recò subitamente in Firenze, dove si trattenne alcun tempo per mettere i guelfi in buono accordo tra loro, e trattare degli argomenti da opporre ad Arrigo. Poco dopo fatto dal Papa conte di Romagna mise in prigione i principali ghibellini di quelle terre, e gli altri ghibellini e bianchi di Toscana che v'erano, accomiatò. Quinci spedi dugento suoi cavalieri in Firenze per contrastare il passo all'imperatore, ed altri seicento in Roma capitanati da un suo fratello, e nunzii ai fiorentini, lucchesi e sanesi, che inviassero loro genti al contrasto della coronazione di lui. Difatto l'imperatore per poter venire alla chiesa di s. Pietro a coronarsi più scontri ebbe a sostenere cogli uomini di re Roberto e co' toscani, in tanto, che dopo che fu coronato, prese consiglio di non urtare più co' toscani; ma di farsi dal capo, e di andare sopra il re Roberto, e torgli il regno: e se gli fosse av-

z Cron. lib. IX.

venuto, si credea essere con ciò signore d'Italia. Ma la morte sconciò il divisamento di Arrigo.

E certo se i raggi del Sole significassero le speranzo per Arrigo concepite, e per contrario la violenza che pati Dante dalle fiere denotassero gli ostacoli a que'beni. forse niun personaggio meglio di Re Roberto sarebbe adombrato dal Leone. Ma in questo caso non è più lieve l'imbarazzo di comporre i tempi, Imperciocché lo smarrimento del Poeta fu del 1300, e la discesa di Arrigo del 1310. Ora se la selva è l'esilio, il ritrovarsi Dante nella selva dovè corrispondere al principio del suo esilio. Ed ecco come su questo proposito ragiona il medesimo sig. Picci. a Questo verbo (si ritrovò) significa un accin dente improvviso, istantaneo, non preceduto da niun no avvedimento, non accompagnato da niuna inten-» zione della propria volontà: e s'addice quindi conn venientissimo al caso del Poeta, il quale venuto a » Roma ambasciatore per la repubblica con animo tuln to tranquillo e fidente sì nel buon testimonio della » sua coscienza, e sì nell'amore e nell'estimazione di » quelli che lo mandayano, là sentissi subitamente celn pito dalla condanna che lo divideva per sempre da v tutte le cose caramente dilette z n.

Il che messo io non so come si potrebbe ordinare il contesto altrimenti, che facendo disparire la distanza di quasi due lustri che passarono fra l'esilio di Dante, e l'avvenimento di Arrigo. Imperciocchè se poniamo ben mente alla narrazione dantesca scopriremo una neces-

<sup>2</sup> Op. cit. pag. 75.

saria connessione quasi di causa con effetto tra il ritrovarsi del Poeta, e la salita del colle. Di fatto ci racconta, che presso al mezzo corso della vita si ritroudin una selva: come vi fosse entrato nol saprebbe ridire, poichè in sul punto che uscì di via era tutto ingombro di sonno. Soggiugne immediatamente dopo: Ma poichè io fui appiè diun colle giunto ecc. Qual dubbio che queste appressamento al colle fosse per virtù dell'essersi ritrovate? Or come può egli accadere che due fatti così prossimamente legati nella narrazione sieno l'uno dall'altro divisi di circa dieci anni? Lo spazio che nel teste è veramente interposto non oltrepassa una notte naturale, se ci ricorda ciò che abbiamo altrove discorta (n. 168) sopra quel verso: La notte ch'io passai con tenta piéta.

Ma posto che storicamente procedessero bene le ragioni, egli è certo che sol per ciò potrebbe il Leone rendere immagine di Roberto, perchè i raggi del Sole simbologgiassero lo approssimare di Arrigo, la salita di Dante i suoi tentativi di tornare in Firenze, e lo smarrimento nella selva gli errori dell'esilio. Il perchè, se panto ci vale la fatiga durata sin qui di mostrare per ogni modo la falsità di cotesta opinione, possiamo affermare con tutta certezza, che per quanto il Re Roberto avesse avuto parte negli avvenimenti di que'tempi contrastando ad Arrigo ed ai ghibelini, e promovendo i vantaggi di parte nera, non ebbe nè punto nè poco che fare nè col colle, nè colla selva di Dante.

219. Or che varrauno gli argomenti che il sig. Picci si sforza di dedurre dal Poema in sostegno della sua opinione ? Egli crede di vedere un riscontro del I camb nel VI del Paradiso a que' versi:

f. co

E non l'abbatta esto Carlo novello Co' guelfi suoi, ma tema degli artigli, Ch' a più alto leon trasser lo vello.

«Carlo II, egli dice, è comparato ad un più alto leone; » ed appropriata una tale comparazione al padre, ela » dee pur convenire, prima che ad altri, ad suo figlio » (Roberto), tanto più che si questo, come quello su » posti co' guelfi nella medesima lotta contro l'impeno » ».

Se il luogo di Dante dimostrasse per se l'assunto del Picci, non vi avrebbe nè personaggio nè Potenza che il potesse in figura nominare leone, a cui non convenise il diritto di essere il famoso Leone del I canto. Imperciocchè se lo possono essere Roberto e Carlo, lo sarano anche meglio tutti gli alti leoni, a' quali l'Aquia romana stracciò i velli, cioè quanti furono poderosi nemici per si lunghi secoli dal valore latino debellati. Che se il titolo speciale di Roberto si tiene a questo, che egli si oppose ad Arrigo, nulla si può inferire in suò pro dai versi citati.

Ne vale meglio il testimonio di Carlo Martello, fratello di esso Roberto, che nell'VIII del Paradiso gli di voce di avaro con que'versi:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Par. VI. 104.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Op. cit. pag. 103.

E se mio frate questo antivedesse,
L'avara povertà di Catalogna
Già fuggiria, perchè non gli offendesse;
Chè veramente provveder bisogna
Per lui, o per altrui, sì ch'a sua barca
Carica più di carco non si pogna.
La sua natura che di larga parca
Discese avria mestier di tal milizia,
Che non curasse di mettare in arca <sup>1</sup>.

- Se qui è notata con si gravi sentenze l'avarizia di Roberto, e si vuole ad ogni patto che questi faccia sua mostra nel primo canto sotto la pelle di un animale. per verità lo dovremmo riconoscere piuttosto nella Luthe che nel Leone. Imperciocche sebbene il Leone si awinzo contra Dante con rabbiosa fame, non è dabbio che la fame di questo dovesse rappresentare qualche cesa diversa dalla fame della Lupa. Ora qualunque sia Il significato della Lupa è certo per tutt'i comentatori di chalsivoglia colore, che la sua fame è figurativa di avarizia: è dunque da dire che la fame del Leone nel suo concetto formale non denoti avarizia. E perocchè niuno ha mai sognato che Roberto sia la Lupa che porse a Dante sì gran molestia, ci è forza conchiudere in virtu di questo luogo medesimo che molto meno è il Leone. 220. Qual sarà dunque il significato del Leone nell'Allegoria del Proemio? Il significato generico è di un vi-

Ţ;

<sup>2</sup> Par. VIII, 86.

zio.come si è dimostrato innanzi; in particolare rappresenta quel vizio, col quale hanno maggiore proporzione di simiglianza le proprietà di questo animale: e perocchè un tal vizio, niuno contradicendo, è la superbia; il Leone sarà simbolo appunto della superbia. Inoltre per quello che si è di sopra ragionato (n.303, 304) delle tre belve in generale, cioè che non sono messe come rappresentanze de' vizii particolari di Dante, ma si come figure delle tre concupiscenze del mondo, e cause di tre gravi tentazioni di lui, ci si fa piana ed agevole la spiegazione degli altri aggiunti della figura. Dice il Poeta che gli parea che il feroce animale venesse contro di lui: e certo: dacchè fu un assalto contro il suo fermo proposto di una vita migliore, di cui è fondamento l' umiltà ; come in contrario degli affetti mondani è fondamento la superbia. E descrive il genere del vizio in che fu tentato notando le proprietà caretteristiche di esso, che sono l'appetito dell'eccellenza, e la rabbia e crudeltà onde colla oppressione de' deboli proccaccia di venire a quel fine: però dice che si avanzava Con la test' alta e con rabbiosa fame. Di che questo Leone per quello che è in sè ritrae la superbia come ha essere nel mondo; e per quello che operò contro Dante significa la tentazione che a questo fu fatta nel genere del medesimo vizio.

221. E perocchè le tentazioni vengono dal diavolo, o almeno il diavolo vi tiene mano, ed esso è pure, come lo dice il nostro Poeta, il primo Superbo, i

<sup>2</sup> Par. XIX, 46.

non credo che male a proposito alcuni comentatori antichi e moderni citino a questo luogo le parole di s. Pietro : Sobrii estate et vigilate , quia adversarius vester diabolus tamauam leo ruaiens circuit augerens quem descret; cui resistite fortes in fide 1. Alle quali parole to non saprei dire se alludesse l'Alighieri : certo che a rappresentare ad un tempo la superbia del mondo, e la tentazione che viene da essa non avrebbe trovata immagine più a proposito del leone infernale, il quale nel santo Vangelo viene appellato Principe di questo mondo \*, sì perchè tiranno di un numero sterminato di anime, che gli si fanno di loro volontà soggette. e sì perchè in queste anime trasfonde il suo spirito di orgoglio, e con esso le governa. Ma in questo caso bisogna porre che le altre due paurose visioni di fiere sieno ancora esse apparenze diaboliche, siccome lo affermano esplicitamente alcuni interpetri, ed implicitamente tutti coloro a' quali non reca difficoltà, che queste fiere sieno shucate dall' Infermo sulle vicinanze della selva, com'è certo della Lupa, cui dice il testo, che la invidia diparti dagli abissi a. Più di proposito che qualunque altro discorre di questo argomento l'illustre Torricelli, del quale mi piace qui riportare alcune sentenze. « Nè già . . . intendiamo (così egli ) » contrastare al Tommaseo d'interpetrare il Leone. . . n pel Demonio dell'orgoglio: ma ripetiamo che la sua » autorità ci conforta nell'aver noi interpetrata la Lupa

I Pet. I, V, 8.

s Inf. I.

» pel Demonio tipo dell' avarizia. Anzi a chi ben entra nelle nostre intenzioni parrà chiaro, e parrà vero, che noi non ci opporremmo menomamente neppure a chi volesse interpretare la Lonza pel Demonio tipo della lussuria; imperocchè Ben dee da lui (dicea e gregiamente il nostro Poeta) Ben dee da lui procede re ogni lutto. » Ed io veramente credo che questo fosse l'intendimento dell' Alighieri; poichè così acquista più corpo e realtà la finzione; la quale nell'altro caso si conterrebbe in obietti puramente fantastici e immaginarii. Nondimeno non vi ha per affermarlo argomenti necessarii: e chi pigliasse troppo spavento di questi demonii sotto pelle di animali, ci contentiamo delle vuote forme, tanto solo che si metta essere rappresentative di que'vizii, de' quali le volle il Poeta.

## CAPITOLO XXI.

## Si dimostra il significato allegorico della Lupa.

222. Ed eccoci al terzo scontro di Dante, più feroce degli altri due se si guardi l'assalimento, e più pericoloso, se si miri l'effetto. Leggiamolo ne' suoi versi:

Ed una lupa, che di tutte brame
Sembiava carca nella sua magrezza,
E molte genti fe' già viver grame.
Questa mi porse tanto di gravezza
Con la paura, ch'uscia di sua vista,
Ch'io perdei la speranza dell'altezza.

E quale è quei, che volentieri acquista,
E giunge 'l tempo, che perder lo face,
Che 'n tutti i suoi pensier piange e s'attrista;
Tal mi fece la bestia senza pace,
Che, venendomi incontro, a poco a poco
Mi ripingeva là, dove il Sol tace.

a se il passo fu rovineso per Dante, non è meno l'recenti comentatori; avvegnachè ad essere ginsti non miamo delle loro infelici pruove fare colpa alla Lupa manale, poichè non si tratta di altro che di riconocerla, non par che metta quello studio di mantenercelata, che allera pose per respingere Dante nella liva: e già meglio che cinque secoli non fu neppure abitato del fatto suo. Parrebbe incredibile tanta malia di animale, che avesse potuto ingannare così gran amero di occhi. Non potrebb'essere piuttosto un gioco gli occhialini, onde a'nostri tempi si è veluto far uso, e la facciano apparire in altra sembianza, e con alaccolore?

223. Come fu detto, il Dionisi fra primi gittò in ezzo l'opinione che questa Lupa significasse, non già avarizia, come si giudicava da tutti, ma la Curia roana: ed il Marchetti che avidamente ricolse il muotrovato, si studiò di acconciarlo per guisa col rimante della sua interpretazione, che non solo sfuggisse inconvenienze di quella del Dionisi, ma per esso u validamente la sostenesse. Nella quale sentenza ili venne per avere nel Poema di Dante notato assai

luoghi altamente ingiuriosi alla Corte di Roma, e sparsi qui e colà rimproveri amari ed acerbe invettive contra gli uomini di Chiesa. Quindi gli pare che nella impresa del Veltro di cacciare la Lupa sia adombrata una speranza del Poeta « che Can Grande della Scabla, il quale era per fare dell'armi sue valevolissimo » soccorso a' ghibellini, fosse pervenuto ad avere vitto ria intera della contraria fazione, e conseguentemente a disgombrare da ogni città dell'Italia quella dominazione che i guelfi favoreggiavano; la quale per la possanza e alla maestà dell'Imperio, ebbe cagione e pominciamento » ».

Alla quale opinione pur troppo allargata dope il discorso del Marchetti gravemente contradice il Balbo; il quale nondimeno sembra l'avesse intesa in un senso assai più reo che non tennero i sostenitori di essa. Di fatto così argomenta contra; « Dante non disse certo, non pote » dire secondo le proprie opinioni che il Papato, o la » Curia romana morrebbe mai di doglia; che sarebbe » mai nè rimessa in inferno, nè che indi la invidia la » dipartisse: ed anche supponendolo contra le proprie » proteste acattolico, non avrebbe mai detto che ella » sarabbe cacciata di villa in villa, che non avrebbe » senso storico nè geografico ». Per contrario ei tiene che qui e altrove lupa, lupi, e lupicini sieno sempre storicamente la parte guelfa, o i guelfi; e nel senso morale in genere la Lupa sia l'avarizia, e nel senso storico

I Discorso citato.

olare sia l'avarizia di parte guelfa, o l'avara par-

uesta si può affermare che sia oggimai la comune ne; alla quale si riduce agevolmente quella stesp. Marchese, che nella Lupa vede il ritratto di o il Bello; perocchè per niuno altro merito avrebnte degnato quel re di tant'onore, salvo perchè principale sostegno de' guelfi. Ed anzi a dirittagiudicare nè pur molto si diparte da tale senla stessa interpretazione del Marchetti, e degli aleredettero simboleggiata in questa fiera, non già ato (chè nol dissero mai), sì veramente la Curia a sotto un risguardo meramente politico. Conciosla ragione del simbolo nella costoro spiegazione mente sia quell'appoggio che i guelfi ritrovavano potenza de' romani Pontefici: ed anzi perchè il pio guelfo era la supremazia ancora temporale pi, agevolmente si persuadevano che per ciò stes-Lupa dovesse significare la Curia romana.

i. Dalle quali considerazioni possiamo raccogliere ne certo che le moderne interpretazioni discordaiza dubbio in questo che variamente modificano il tto formale della Lupa: ma concordano a maraviel genere del concetto, che vogliono politico, ed te ancora nella sua specificazione, che ripongono incipio guelfo per una o per altra maniera atteg-

tanto poco ci fa che da costoro si dica essere

m. crit. al I Canto.

nella significazione della Lupa implicito il concetto dell'avarizia, siccome confessa il Marchetti, ovvero che il concetto dell'avarizia vi sia inteso genericamente, sì che abbia la sua determinazione in quello del quelfismo, come il Balbo sostiene. Per verità è così rilevato ne' diversi luoghi del Poema il rispetto di convenienza di questo simbolo con quel vizio, che ancor volendo non avrebbero potuto contrastarlo. Per contrario neppure noi possiamo negare che non s' inchiuda in questa belva una qualche relazione al quelfismo, e per conseguenza un rispetto politico. E veramente in questo è il nodo più malagevole della Divina Commedia, il quale dagli antichi fu lasciato intatto, ed ha menato i mederni a sentenze disparatissime. Tuttavolta coll'ainto de' principii che abbiamo sinora colla nostra Dimostrazione guadagnati; e quinci a mano a mano deducendo i varii sensi e dichiarando le vere intenzioni del Poeta, potremo, siccome spero, collocare nel suo lume la verità: e forse cotesta Lupa, che è stata la ragione potissima perchè si è corso con si grande fiducia nelle nuove interpretazioni, ei sarà il più evidente argomento per ritonare alla intelligenza del Concetto dantesco nel senso degli antichi.

225. E innanzi tutto non è cosa indifferente alla nostra quistione che il simbolo della Lupa figuri l'avarizia in quanto tale, o solo che nella sua significazione sia contenuto il concetto dell'avarizia o come genere o come differenza specifica. E l'abbiamo veduto coll'esempio della Lonza e del Leone, i quali non ci avrebbero reso giammai il pensiero di Dante, se le avessimo fatte

immagini di due Potenze, o di due potentati, avvegnachè colla relazione alla lussuria nella Lonza, ed alla superbia nel Leone. Per opposto i nostri contradittori, purchè lor si conceda, che la Lupa secondo il suo valore adeguato e nella intenzione diretta dal Poeta rappresenti la parte guelfa, o la Curia romana, non vorrebbero far piati, o si dicesse che rappresenti l'avarizia di parte quelfa, per guisa che l'avarizia sia genere, o veramente la parte guelfa avara, per guisa che l'avarizia sia come differenza specifica.

Dico pertanto che il concetto vero ed adeguato della Lupa, quello che corrisponde alla intenzione diretta e primaria del Poeta è il significato dell'avarizia in quanto tale.

E noi lo possiamo con leggiera fatica dedurre dalle
cose ragionate più indietro. Imperciocchè o si voglia o
non si voglia è pur necessario confessare che colle sembianze inimiche di tre animali intese il Poeta simboleggiare tre ostacoli che gli si opposero perchè si rivolgesse dall'onorato proposto della virtù. Non possiamo dubitare che i due primi adombrati dalla Lonza e dal Leone non sieno le malvage suggestioni della lussuria e della superbia in quanto vizii: ora se la terza figura deve anch'essa significare un impedimento dello stesso genere, posto che tutti vi riconoscono una proporzione o ragguaglio singolarmente determinato coll' avarizia, qual dubbio v' ha che debba significare l' avarizia in quanto tale?

226.Ma senza bisogno di quest'argomento comune ci vien sott'occhi cotesta Lupa, essa proprio quel brutto

ceffo che diede sì gran paura al Poeta, ed in luogo dove non le varrebbe la malizia per tenersi nascosta.

Il Poeta discorso già tutto l'Inferno, e pervenuto col viaggio del Purgatorio al quinto girone, dove si purgano i peccati di avarizia, si trattenne lungo tratto col pontefice Adriano V z, da cui apprese la natura della pena a quegli spiriti posta, e la sua giusta proporzione col genere della colpa: e sì per le parole di lui, sì ancora per ciò che vide, conobbe veramente, che nulla pena il monte ha più amara. Di che il suo animo fu altamente commosso; e ricordando poscia quella missera condizione di tormenti non sa tenersi d'imprecare alla trista cagione di tanti mali. Imperciocchè obbligato dall'augusto personaggio di troncare a mal suo grado la pietosa conversazione, prosegue col principio del canto appresso:

Contra miglior voler, voler mal pugna,
Onde contra il piacer mio per piacerli,
Trassi dell'acqua non sazia la spugna.
Mossimi, e il Duca mio si mosse per li
Luoghi spediti pur lungo la roccia,
Come si va per muro stretto a' merli;
Chè la gente che fonde a goccia a goccia
Per gli occhi il mal che tutto il mondo occupa,
Dall'altra parte in fuor troppo s'approccia.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Purg. C XIX, 88, segg.

Maledetta sie tu, antica lupa,
Che più che tutte l'altre bestie hai preda,
Per la tua fame senza fine cupa!
O ciel, nel cui girar par che si creda
Le condizion di quaggiù trasmutarsi,
Quando verrà per cui questa disceda!

Che la Lupa qui maledetta da Dante sia proprio quella. che nel principio del suo cammino gli si oppose con quel mal piglio che vedemmo, non è punto a dubitarne: ·e se le conteremo i peli addesso non vi troveremo pur uno di meno. Di fatto la Lupa del I Canto dell'Inferno è tanto antica, quanto è l'invidia del diavolo che la cacció primamente nel mondo a fare strazio degli uomini: e questa del I del Purgatorio non dovrebb'esser più giovine, siccome quella che per essere detta assolutamente antica è specificata dalle altre per lo distintivo dell' età. Quella sembiava carca di tutte brame : e questa ha una fame senza fine cupa. La prima per pascere la sua ingordigia molte genti fe' viver grame: la seconda per questo appunto è maledetta dal Poeta che a satollare le sue voglie fra tutte le belve ha più preda, ed è cagione de' tormenti degl' infelici di quel girone. L'una dopo il pasto ho più fame, che pria: e l'altra se ha fame senza fine cupa deve sperimentare lo stesso effetto, che il cibo le aguzzi vie peggio l'appetito. Finalmente quella dell'Inferno dovrà essere cacciata per ogni villa da un gran personaggio, e da lui rimessa in Inferno: e questa del Purgatorio dovrà partire anch'essa dal mondo per opera di un Eroe straordinario che si aspetta dalle influenze celesti.

Or posto che convengono tutte le qualità, chi vorrebbe negare che il soggetto non sia il medesimo? E di fatto niuno lo niega nè degli antichi nè de' moderni comentatori. Ma la Lupa del Purgatorio è la cagione de' tormenti di quegli spiriti, perchè appunto per questo il Poeta le impreca il malanno: e tuttavia gli spiriti di quel girone purgano i peccati di avarizia, e però l'avarizia è la cagione de' loro tormenti: adunque la Lupa che qui è maledetta da Dante altro non è che l'avarizia. Il perchè, se questa è la medesima che apparve nel I canto dell' Inferno, la Lupa del I canto è certamente figura dell'avarizia.

227. Coloro che della Lupa dell'Inferno vogliono fare ad ogni patto un simbolo della Curia romana, o del quelfismo, ed hanno la buona fede di curarsi di questo riscontro, si pensano di schivare la difficoltà restringendo il senso della Lupa a significare l'avarizia della curia romana, o de' guelfi. Ma essi non pongono mente che il V girone non è già degli addetti alla Curia romana, o veramente de' guelfi; ma di tutti coloro. che o preti o laici, o guelfi o ghibellini sieno stati avidi di denaro: in somma vi si fa penitenza dell'avarizia semplicemente, chiunque o per qualunque maniera ne fosse offeso. Non può dunque la Lupa del Purgatorio, e per conseguente neppure quella dell'Inferno essere limitata a significare l'avarizia della Curia romana, o di parte guelfa; ma deve significare l'avarizia in quanto tale.

Nondimeno, soggiungono gli avversarii, il Poeta chiama lupo e lupicini Ugolino e i suoi figliuoli di parte guelfa; ed altrove descrivendo le diverse qualità de popoli di Val d'Arno secondo immagini di animali, che loro appropria, denomina lupi i fiorentini non per altra ragione, conforme dichiarano i comentatori, se non perchè la fazione di quei tempi signoreggiante era la guelfa, e guelfa poteasi dire tutta la città. Finalmente lupi sono appellati nel Paradiso i reggitori certamente guelfi di Firenze verso gli anni 1319, e 1320, fra ultimi della vita del Poeta. Con che pare che abbia inteso di determinare il simbolo di questo amimale nel significato appunto di parte guelfa signoreggiata dall'avarizia.

Che lupi e lupicini si dicano nel Poema i gnelfi è cosa che può essere agevolmente conceduta. Ma egli è
questo un argomento di nuova luce alla nostra spiegazione. Imperciocche niuno dirà che i lupi, ed i lupicini
ricordati qui e colà nel Poema sieno la stessa cosa che
la Lupa dell'Inferno, e del Purgatorio. Nol sono certamente o si tenga ragione del simbolo secondo la sua
materialità, poiche lupa e lupi dicono sempre soggetti
distinti: o si consideri formalmente il simbolo stesso:

perciocche lupa nel numero del più è un aggiunto di
persone particolari; e Lupa nel numero del meno è
simbolo rappresentante in qualsivoglia medo un con-

<sup>1</sup> Purg. XIV, 50, 59.

<sup>2</sup> Par. XXV, 6.

cetto universale. Non pertanto è da confessare una simiglianza o affinità tra cotesta Lupa e quei lupi; nè possiamo in altro riporla, salvo in questo, che i guelfi si dicano lupi perciò, che il vizio caratteristico della loro parte è l'avarizia. E Dante senza dubbio così pensò. Imperciocchè in assai luoghi del Poema di avarizia massimamente rimprovera i guelfi, e quello che al nostro intendimento più rileva, e dovremo poco appresso di proposito dimostrare, l'avarizia di parte guelfa facea cagione della universale corruzione.

228. Ora per ordinare le cose discorse in guisa che possano alla rimanente trattazione arrecare la chiarezza necessaria, raccogliamo in poco le idee. Il concetto voluto dal Poeta direttamente adombrare nella Lupa è l' avarizia. Esso è antecedente a qualunque altro risguardo particolare; perocehè se può applicarsi a persone, ovvero ad ordini di persone, egli è dacchè queste persone o ceti di persone sieno maculate di avarizia. e non altrimenti che sotto questo rispetto. È adunque universale, quello cioè dell'avarizia in quanto tale. Donde si fa chiaro che la significazione del simbolo per se non è politica ma morale : e però quando il Poeta immaginò che fosse da cotesta Lupa impedito nella salita del monte, se volle stare alla convenienza della figura, dovè indicare una tentazione in genere di avarizia. Se non che siamo certi per le cose dimostrate che fu suo intendimento di significare colla fuga dalla selva e colla salita del colle i suoi sforzi di uscire dal peccato, e di ritornare alla virtù: possiamo adunque conchindere con tutta sicurezza, che il simbolo della Lupa, da cui fu

combattato nel suo nuovo proponimento fu veramente adoperato da lui conforme la sua significazione propria ed adeguata.

· 229. Ora vediamo per qual maniera possa cotesto simbolo avere nel Poema particolari applicazioni. Esso ci rappresenta una idea universale, quella di avarizia: e però, com'è proprio di tutti gli universali, si distende col suo concetto senza limite nè di tempi, nè di luoghi, nè di cose a tutt' i particolari, a cui possa essere appropriato. In quest' assoluta universalità apparisce la Lupa nel primo canto del Purgatorio, e nel primo parimente dell'Inferno, ne' quali la sua età non è a tempi limitata, e dove la preda che ha non è circoscritta nè a luoghi nè a persone. Nondimeno i concetti universali secondo che sono forme di subietti particolari rimangono individuati; non sì però che perdano quel rispetto di universalità, a cui anzi possono essere sempre ricondotti, quantunque volte l'intelletto che li consideri voglia sceverarli dalle circostanze determinanti. Per tal ragione la Lupa, che significa l'avarizia in genere, può essere considerata da Dante (e lo è veramente) nelle condizioni de' suoi tempi. e sotto tale risguardo sarà l'avarizia di que'tempi. Similmente noi osserviamo nel Poema, che l'avarizia è imputata in una maniera particolare ai guelfi; e poichè questo ancora par certo, alla Curia romana. Può dunque la Lupa rappresentare l'avarizia individuata o nei guelfi, o nella Curia romana, secondo che le circostanze del discorso facciano manifesto, che agli uni ovvero all'altra si attribuisca. Ma si noti, e si tenga bene a

364

mente: in questi casi non potrà dirsi giammai, che la Lupa simboleggi sia il quelfismo, sia la Curia romana. come non potrebbe dirsi giammai che l'avarizia de'guelfi fosse la stessa cosa che i guelfi, o l'avarizia della Curia romana fosse lo stesso che la Curia romana. In somma, poiche si è voluto annebbiare ogni cosa per difendere impunemente il falso, riduciamoci a' principii generali, che per la loro evidenza non si potrebbero negare. Niuno dirà mai, che un concetto universale per questo che si trovi, diciamo così, materiato in un soggetto particolare, si confonda e s' immedesimi colla ragione di quel soggetto. Per la qual cosa quanto dirittamente si può dire la bianchezza del muro, altrettanto sarebbe falsa la proposizione la bianchezza è la stessa cosa che il muro. Nella nostra quistione niuno può dubitare che la Lupa non rappresenti l'avarizia; e come ognuno può considerare una idea per sè universale nelle singole cose, nelle quali ha essere, così Dante contemplo l' avarizia in quegli ordini di persone, ne' quali o era veramente,o gli pareva che fosse. Adunque la Lupa rappresentante l'avarizia in genere, può senza un dubbio al mondo individuarsi nelle avarizie di questa o quella moltitudine; ma saranno sempre due cose distintissime il concetto rappresentato da quella belva, e la multitudine in cui si trova determinato. L'argomento adunque in che si fondano i nostri oppositori, che la Lupa per ciòstesso che significhi l'avarizia in generale, debba significare più in particolare il quelfismo, o la Curia romana, di cui fa Dante vizio principalissimo l'avarizia, non solo non prova ciò che vorrebbono, ma dimostra il contrario. Imperciocche dopo le cose ragionate, ecco la vera forma dell'argomento: la Lupa rappresenta il concetto dell'avarizia in genere: adunque non può rappresentare il guelfismo, o la Curia romana per ciò medesimo, che de'guelfi o della Curia romana pene il Poeta che vizio principalissimo sia l'avarizia. Per opposto se avesse voluto colla immagine della Lupa significare o questi o quella, ei non doveva rivolgere il simbolo alla significazione propria e diretta di quel vizio.

230. Così disposte le ragioni senza bisogno di disformare "il Concetto della Divina Commedia, che certamente non è politico, e travolgere le figure; possiamo incominciare a riconoscere qualche risguardo politico nella Lupa, non già per quello che adeguatamente significa, ma pel soggetto, in cui Dante la considera. Imperciocchè dicono che in ciò che afferma Virgilio di questa fiera: Molti son gli animali a cui si ammoglia, si racchiuda un'acerba rampogna contro i Pontefici che quando con uno, e. quando con altro Potente si collegavano per fare i loro avvanzi, e deprimere la parte de ghibellini: donde inferiscono che la Lupa debba significare appunto la Corte di Roma. Veramente non v'è certo argomento che in questo luogo si nasconda così sinistra intenzione del Poeta: ed i più de' comentatori affermano, che gli animali a cui la Lupa si ammoglia debbano essere altri vizii.a'quali va sempre congiunta l'avarizia. Tuttavolta non può dubitarsi che non gli sapessero male quegli accordi spesso rivolti all'abbattimento de' ghibellini, il principio de'quali era con ardentissimo animo sostenuto da lui:e tanto più che si trovava in esilio per le male

arti di quel Carlo di Valois, che mandato in Firenze da Bonifazio VIII a comporvi pacificamente le discordie civili, si diè invece a favorire di tutto animo i Neri, sicchè questi, avvisato lor vantaggio, sfolgorarono coll'esilio i principali de' Bianchi 1.

Ma quando ancora si conceda quest' allusione del Poeta, non è necessario intendere nella Lupa la Curia romana per ispiegare debitamente le parole di Virgilio: anzi si spiegano meglio mantenendole il proprio significato di avarizia. Imperciocchè dobbiamo pur confessare che un funesto errore occupò l'animo dell'Alighieri per rispetto ai Pontefici, acceso com'era dell'amor per l'Impero, e trasportato da una idea di felicità che immaginava, se fosse attuato il suo principio della Monarchia universale. Egli prendendo occasione da qualche abuso che gli venne veduto negli uomini di Chiesa, e male interpretando l'ardore de' Pontefici di difendere i loro diritti temporali, e di mantenere l'antica influenza, giudicò che vizio generale de cherici fosse l'avarizia, e per avarizia i romani Pontefici contrastassero allo svolgimento del principio ghibellino. Poste le quali cose se nelle parole di Virgilio si vuole riconoscere un segreto intendimento di tacciare le convenzioni che la Curia di Roma per guardare i propri interessi stringeva co' potenti, giudicando il Poeta che ciò facesse per avarizia, niuna cosa possiamo credere più conforme al suo pensiero, se non che l'a-

<sup>\*</sup> Balbo, Vit. di Dante, lib. I, capp. XI, e XII.

varizia considerata nella Curia romana fosse propriamente quella che consigliasse i trattati e le alleanze. Per questa guisa si ottiene che il passo rimanga spiegato più acconciamente; nè saremo costretti di far commettere a Dante il gravissimo sconcio di adattare allo stesso soggetto, e nel medesimo discorso, due concetti formali fra sè diversissimi.

Ma noi dovremo tornare su questo argomento, e trattarlo con più pienezza, perchè sopra di esso si fondano tutte le false interpretazioni della Divina Commedia. Per ora rimettiamoci su la nostra via.

## CAPITOLO XXII.

Perchè la Lupa vie più che la Lonza ed il Leone impedisse il Poeta nella salita del colle.

231. Una gravissima difficoltà sorge ora contra la nostra interpretazione per cagione di questa Lupa: e per ventura è la ragione potissima, perchè i moderni comentatori nello spiegare il concetto della divina Commedia si sieno così straniati dagli antichi. Conciossiachè posto che la Lupa rappresenta l'avarizia, come si può comprendere che Dante ne impaurisse tanto, sicchè a solo vederla perdesse la speranza dell'altezza, e fosse di fatto ricacciato così rovinosamente verso la selva? E quale timore poteva egli n

nimo dell'avarizia? o come così presto il male dell'avarizia gli avrebbe data la volta verso il fondo di tutt'i vizii? Che se facciamo il paragone cogli altri due generi di tentazioni simboleggiati dalla Lonza, e dal Leone, non è del tutto incredibile che l'avarizia potesse nell'animo suo più che la lussuria, e la superbia? Per verità il vizio, di che gravemente si accusa egli stesso z è l' alterigia; e quello di cui il Boccaccio cel fa sapere non lievemente maculato è la libidine. Di che conseguita che gli ostacoli più gravi contro il proposito di una vita virtuosa gli dovevano provenire dalla Lonza e dal Leone; e poco impedimento doveagli fare la lupa, se non anche niano. Imperciocchè non pure non vi ha memorie per le quali apparisca che Dante fosse stato inchinevole ad accumulare ricchezze; ma il genere della vita che condusse ci fanno positivamente argomentare che non doveasi molto curare di far denari.

Or se la Lupa non è l'avarizia che tenta Dante, sarà il guelfismo, sarà la Curia romana, sarà qualche altro soggetto, in cui abbia egli riconosciuto quel vizio. Intanto nè il guelfismo, nè la Curia romana potevano essere a Dante quel si forte impedimento per convertirsi a virti: piuttosto essendo il guelfismo una parte politica, e pur politicamente riguardando egli in tutto il Poema la Curia romana, l'impedimento venuto quinci si dee reputare di genere politico; e per conseguente pur politico il fine dal colle significato, e politica la miseria ombreggiata dalla selva.

F Purg. XIII,

Concetto ed il vero fine della Divina Commedia possa cotesta difficoltà avere tuttavia tanta forza in qualche animo da fargli rinnegare la evidenza della verità. Imperciocchè se ancor mancasse una buona risposta sarebbe a dire, tutto il più, che il nodo a questo luogo è inestricabile, come ve ne ha a quando a quando in ogni autore: ma non mai per districare un tal groppo si dovrebbero impacciare tutte le file della Divina Commedia, in guisa di non poterne mai più ritrovare il bandolo.

E certo una verità non può essere in opposizione con altra: e se ciò sembri alcuna volta, egli è per difetto del nostro intelletto, che non giugne a discernere i diversi risguardi delle cose. Ma quanto alla presente quistione non che rimanere oscurato il nostro assunto per la difficoltà del maggiore contrasto della Lupa, questo anzi meravigliosamente lo illustra, e gli dà il suo ultimo svolgimento. Vediamolo alle pruove.

232. E prima io fo notare che l'avarizia, secondo la considerano i filosofi morali, è propriamente la cupidità o l'appetito delle ricchezze: nè bisogna confonderla con un suo effetto particolare, che altrimenti neppur sempre si avvera, vo' dire quella tenacità del danaro, che fa gretti e sordidi gli nomini, e ridicoli e disprezzevoli anche dinanzi al mondo. Ed ora qual concetto crederemo noi si fosse il Poeta formato di cotesto vizio, se non quel medesimo che i trattatori delle teoriche morali ne avevano tramandato co' loro scritti? E già i sapienti del gentilesimo assai cose avevano disputato della nátura di questa rea passione, per le quali di leggie-

ri comprendiamo, che più che un vizio particolare ne facevano un principio degli altri vizii, ed una ragione principalissima di tutt'i guasti del mondo.È noto il detto di Laerzio, che appella l'avarizia la metropoli di tutti i mali: ed anche i fanciulli che incominciano a balbettare il latino ti san ripetere la grave sentenza di Virgilio:

... Quid non mortalia pectora cogis
Auri sacra fames?

Ondechè Orazio contemplando i corrotti costumi di Roma, ed alla dismodata ingordigia dell'oro quel tanto allagamento di vizii reputando, non sa vedere che un sol rimedio a male così supremo, cioè di fare volontario sbaraglio delle ricchezze, e di sbarbare dall'animo sin le radici del malnato appetito:

Vel nos in Capitolium
Quo clamor vocat et turba faventium;
Vel nos in mare proximum
Gemmas et lapides aurum et inutile
Summi materiam mali
Mittamus; scelerum si bene poenitet
Eradenda cupidinis
Pravi sunt elementa ...

Ma Dante non avea bisogno di apparare dai filosofi gentili una verità, di cui gli facevano più sicura testimonianza l'autorità delle divine Scritture, e la dottriza de' Padri.

233. L'Apostolo Paolo con riciso parlare, sicchè niuno vi potrebbe sospettare oratoria esagerazione, definisce l'appetito delle ricchezze, ossia l'avarizia, come la radice di tutt' i mali: Radix enim omnium malorum est cupiditas, quam quidam appetentes erraverunt a fide, et inserverunt se doloribus multis 1. E che intenda di significare propriamente l'avarizia si fa chiaro pel testo greco che è l'originale; poichè dove la vulgata traduce cui iditas, ivi si legge φιλαργυρία, cioè pecuniae cupiditas, avaritia. E così spiegano di fatto i Padri della Chiesa Origine, Arnobio, s. Ilario, s. Ambrogio, Teofilatto, Teodoreto, e gli altri comunemente. Valga per tutti la esposizione di s. Giov. Crisostomo ben degna dell'aurea sua eloquenza. « Tolle pecuniarum studium (così egli ), et » omnia mala sublata sunt; conquievit bellum, cessa-» vit pugna, haeresis, inimicitiae. Quemadmodum fup rentes venti miscent maria, vel aréna ipsa a fundo » excitata, ita cupidi omnia penitus miscent. Neminem. » qui eiusmodi est, amicum no it. Quid amicum di-» cimus? ne ipsum quidem scit Deum. Non aspicitis » ferro accinctos prodire Titanas? Sunt illa figmenta ve-» saniae. At qui sunt huiusmodi vera insania furunt. » Si nudam illorum animam videas, non uno, sed mil-» le invenies praecinctam gladiis, nullum agnoscere, » sed aeque furere in omnes ... Sicut flamma vehemens » ubi in silvam incidit pervertit omnia, ita et ista (avan ritia) orbem destruxit universum. Reges, privati,

<sup>1</sup> Timoth. VI, 10.

» pauperes, senes, pueri, omnes hoc morbo tenentur, » etiamsi maledictis insectentur avaritiam ». \*

234.Ma cotesta verità così nitidamente affermata dall'Apostolo, la quale si riscontra con assai altri luoghi
della Scrittura 2, e da Padri fu interpretata come suonano nel proprio valore le parole del sacro testo, è dimostrata dall'angelico dottore s. Tommaso con quella
lucidezza di forme, e con quella profondità di dottrina,
che sono le qualità specificative delle sue opere. Io prego il lettore che si contenti per sua cortesia che io qui
riporti un po' per disteso la teorica del santo dottore; e
ci varrà così per comprendere la ragione della sentenza
dell'Apostolo, come ancora per entrare nel vero intendimento dell'Alighieri, il quale non avrebbe saputo altramente divisare da quel sovrano maestro, da cui areva ogni sapienza teologica attinta.

Ei considera primamente tre diverse significazioni della parola cupidità: la prima in quanto è appetito immoderato delle ricchezze; sotto il quale riguardo è specie particolare di peccato, e dicesi con vocabolo proprio

<sup>2</sup> D. Chrysost, ad hunc loc. Paul.

Leggiamo nell' Ecclesiastico: Avaro autem nihil est scelestius (X, 9.): e poco appresso Nihil est iniquius quam amare pecuniam. Quanto poi sia difficile la conversione dell'avaro cel dice al cspo XXXI, 5 con quella terribil sentenza: Qui aurum diligit non iustificabitur. Senza di che la dottrina evangelica, che è tutta fondata sul disprezzo delle ricchezze, non ci ammaestra ella che l'interesse è il più poderoso e più universale impedimento nella via cristiana? E non suppone per ciò stesso che debba essere argomento universale di peccati e di vizii?

avarizia: la seconda in quanto è appetito dismodato di qualsiasi bene temporale; nel quale senso è genere di ogni peccato, perciocchè qualsivoglia peccato si termina in qualche obietto di bene commutabile: la terza finalmente secondo che vale una certa inclinazione della guasta natura ai beni corruttibili. E conforme a questa, egli dice, spiegano alcuni le parole dell'Apostolo, affermando che la cupidità così universalmente intesa è germe di tutt'i peccati a simiglianza della radice nell'arbore; conciossiachè dell'amore delle cose temporali sia ogni calpa ingenerata. Ma oltre a questo senso generale che pur conviene alla sentenza di Paolo, ei sostiene che parla propriamente della cupidità nel senso di appetito inordinato delle ricchezze: imperciocchè osserva, che l'Apostolo avea detto nel versetto precedente che coloro i quali vogliono arricchire cadono nelle tentazioni e ne' lacciuoli del demonio: Qui volunt divites heri incidunt in tentationem, et in laqueum diaboli, di che immediatamente appresso adduce la ragione, perchè radice di ogni peccato è la cupidità. Chiaro è dunque, ei conchiude, che parla della cupidità secondo è appetito delle ricchezze. Seguita dichiarando cotesta connessione di causa e di effetto per quella facultà che danno le ricchezze di perpetrare o concepir desiderio di qualunque peccato, essendo esse argomento di che può l'uomo giovarsi per assegnire qualsivoglia bene temporale, conforme il detto dell' Ecclesiaste: Pecuniae obediunt omnia 1. Nè già, soggiugne (in resp. ad sec.) si vuole intendere che si appetiscano come ultimo fi-

z Ecc. X, 19.

ne: si cercano anzi come mezzo universale per qualunque fine temporale. Or perchè il bene universale è più appetibile che niun bene particolare, perciò è che le ricchezze muovono più il desiderio, che gli altri singoli beni creati.

Se Dante non ignorava le gravi sentenze della Scrittura, e la dottrina de' Padri, massimamente di s. Tommaso, di cui fu studiosissimo, e si fece quasi un sacro dovere di seguitar la dottrina; dobbiamo tenere indubitato che professasse anch'egli essere la cupidità delle ricchezze, o altrimenti l'avarizia di tutt' i vizii produttrice.

235.Ma non è mestieri di congetture, quando egli nelle opere sue ha manifestato apertamente ciò che sentisse non pure della nullità de' beni di fortuna, ma della grandissima forza che ha la cupidigia di essi per trascinare gli uomini ad ogni malfatto. E senza che io tocchi per ora delle sentenze nella Divina Commedia contenute, le quali ci dovranno servire ad uopo migliore; di questa cupidità egli dice nella epistola ai Cardinali, che semper impietatis et iniquitatis est genitrix . E più distesamente nel Trattato IV del Convito, benche suo proposito sia di parlare della imperfezione delle ricchezze in quanto non partoriscono verace nobiltà, si trattiene in varii luoghi sopra questo argomento de' pericoli grandissimi e grandissimi mali che inchiudono, o sia pel modo di acquistarle, o sia per l'uso che se ne fa. Ei dunque per la seguente maniera divisa il

D. Thom, Prim. Sec. Quaest. LXXXIV art. I.

<sup>\*</sup> Cardinal, Ital, epist , Dan, Aligh. S. 7.

suo ragionamento. « Puotesi brevemente la loro im-» perfezione in tre cose vedere apertamente: prima: » nello indiscreto loro avvenimento ; secondamente nel > pericoloso loro accrescimento; terzamente nella dannosa loro possessione. E quanto al loro ayvenimento. sostiene che per tutt'i modi onde sogliono le ricchezze provenire, ossia per pura fortuna, o per testamenti e successioni, o per guadagni, accade più spesso che tocchino ai malyagi, che non ai buoni. E de'guadagni segnatamente ragiona così:« E dico che più volte alli maly vagi che ai buoni pervengono appunto li procacci; ) chè li non liciti a' buoni mai non pervengono, perocchè li rifiutano: e qual buono uomo mai per forza, » o per fraude procaccerà? Impossibile sarebbe ciò; » chè solo per la elezione della inlicita impresa più buo-» no non sarebbe. Gli liciti rade volte pervengono alli » buoni: perchè, conciossiacosachè molta sollecitudine y quivi si richiegga, e la sollecitudine del buono sia dí-> ritta a maggiori cose, rade volte sufficientemente quiy vi il buono è sollecito. Perchè è manifesto in ciascuno modo quelle ricchezze iniquamente avvenire; e pe-» rò nostro Signore inique le chiamò, quando disse: Fa-» tevi amici della pecunia della iniquità ». 1 Ora se Dante si mostra convinto che le ricchezze più sieno patrimonio de'malvagi che non de'buoni, non doveva egli giudicare, che per costoro fossero argomento di ogni mal fare, or sia ne'mezzi di procacciarle, or sia nell'uso che ne farebbono?

z Convit. Tratt. IV, cep. XI.

E più esplicitamente cel dimostra ragionando la seconda parte dell'argomento: poiche prosegue: « La imperfezione delle ricchezze non solamente nel loro av-» venimento si può comprendere : ma eziandio nel pen ricoloso loro accrescimento ... E qui si vuole sapere n che le cose difettive possono avere i loro difetti per n modo, che nella prima faccia non paiono; ma setto p pretesto di perfezione la imperfezione si nasconde ; e possono avere quelli sì del tutto discoperti, che apern tamente nella prima faccia si conosce la imperfezione. E quelle cose che prima non mostrano i loro di-» fetti sono più pericolose ... E per questo modo le ric-» chezze pericolosamente nel loro accrescimento sono » imperfette, che sommettendo i ciò che promettono. apportano il contrario. Promettono le false traditrice » sempre, in certo numero adunate, rendere il rauna-» tore pieno d'ogni appagamento: e con questa promisa sione conducono l'umana volontà in vizio d'avarizia. « E per questo le chiama Boezio, in quello di Consolaa zione, pericolose, dicendo: « Oimet chi fu quel primo a che li pesi dell'oro coperto,e le pietre che si volcano a ascondere, preziosi pericoli, cavo? Promettono le fal-» se traditrici, se ben si guarda, di torre ogni sete con gni mancanza, e apportar saziamento e bastanza: e » questo fanno nel principio a ciascuno nomo, questa » promissione in certa quantità di loro accrescimento » affermando ; e poiche quivi sono adunate, in loco di

z Altri spiegano, mettendo sott'occhio ciò che promettono; ed altri ciò che promettono sottomettendo l'uomo.

pasiamento e di refrigerio, danno e recano sete di cas-> so \* febricante intollerabile : e in loco di bastanza . » recano nuovo termine, cioè maggior quantità e dea siderio; e con questo paura e sollecitudine grande. papera l'acquisto ecc. p E reca in confermazione le sentenze di Tullio, e di Boezio. Quindi prosegne tutto al nostro uopo: « E perchè più testimoniansa, a ciò rio durre per pruova, si conviene, lascisi stare quanto -z contra esse Salomone e suo padre grida, quanto con-» tra esse Seneca, massimamente a Lucillo scrivendo. » quanto Orazio, quanto Giovenale, e brievemente quana to ogni scrittore, ogni poeta, e quanto la verace scrittara divina chiama contro a queste false meretrici. » piene di tutti difetti; e pongasi mente per avere ocu-» lata fede, pur alla vita di coloro che dietro esse vana no. come vivono sicuri, quando di quelle hanno raun: nato, come si appagano, come si riposano. E che altro ectidianamente pericola e uccide le città, le contrade. a le singulari persone, tanto quanto lo nuovo raunamena to di avere appo alcuno? Lo quale raunamento nuovi > desiderii discuopre, al fine delli quali senza ingiuria adi alcuno venire non si può. E che altro intende di nedicare l'una e l'altra ragione, Canonica dico e Ci-» vile, tanto quanto a riparare alla cupidità che, raunando ricchezze, cresce? Certo assai lo manifesta » l'una e l'altra ragione, se li loro cominciamenti, dico » della loro scrittura, si leggono ». ° Finalmente dimo-

x Sete di casso febricante è bella immagine, e vale sete di petto febbricitante. E. M.

<sup>2</sup> Cap. XII,

stra la terza parte, come cioè la loro possessione sia dannosa; e lo fa per due ragioni: « L'una che è cagione di male; l'altra chè è privazione di bene ». E fa notare che in tanta miseria conduce il possedere « che molte volte contro la debita pietà il figlio alla morte del padre intende ecc. » <sup>1</sup>.

Dal quale ragionamento, avvegnachè sopra tutt'altro argomento, bastevolmente traspare com'ei sentiva che nella cupidità delle ricchezze si radicano tutt' i peccati, e segnatamente da quella sentenza che niuna cosa tanto pericola ed uccide non pure le città e le contrade, ma eziandio le singulari persone, siccome l'interesse. Perciò qual maraviglia che ponesse nella Lupa, cioè nella avarizia, il maggiore impedimento per divenire al colle della virtù?

236. Imperciocchè sebbene non si legga nella vita di lui che fosse stato tenace della pecunia, nè avesse intese le sue industrie a guadagni: nondimeno basta per lo nostro intendimento ch'egli riconoscesse nell'appetito delle ricchezze l'ostacolo più universale al bene, ed una tentazione nel genere suo più gagliarda delle altre. Conciossiachè non si tratti ora di spiegare il vizio maggiore di Dante, ma sol quello donde gli fosse venuta una spinta più poderosa per tornare alla rea vita. Tottavolta per rispondere ancora de' suoi passati trascorsi non siamo già in obbligo di sostenere che tutti e singoli i suoi peccati si radicassero nella cupidigia dell'avere: perocchè nota espressamente s. Tom-

<sup>2</sup> Cap. XIII.

maso che non perchè l'avarizia è detta radice di tutt'i peccati, per questo debba qualsivoglia colpa di ogni uomo particolare mettere capo in essa. Come nelle cose naturali, egli dice, non si cerca ciò che sempre succede, ma ciò che accade più di frequente, stante che la natura corruttibile può essere spesso impedita nell'operare; così pure nelle cose morali non è da considerare quello che interviene in ogni caso, ma quello che accade il più; conciossiache la volontà dell'uomo non operi per impulso di necessità, ma per elezione di arbitrio 1. Adunque vogliam concedere che non tutt'i peccati di Dante si derivassero da questa fonte: vogliamo concedere ancora che l'interesse non fosse la sua passione principale. Ma perciocchè la regola generale se fallisce in molti casi non fallisce sempre, dovea intendere anch' egli che pur molta connessione vi avea tra' falli da lui commessi, e l'affetto immoderato delle ricchezze; nè una connessione qualunque, ma come di causa per sè universale, che molti ne avesse partoriti di fatto, ed altri assai era capace di partorire.

237. Ma per rispetto alla tentazione, che solo è il proposito della nostra controversia, ora che abbiam veduto nella spiegazione di s. Tommaso che sia nel suo vero concetto l'avarizia, intenderemo agevolmente che la opposizione della Lupa dovea essere necessariamenta più gagliarda di quella delle altre fiere. Imperciocchè secondo la dottrina dell' Angelico l'affetto del denaro terminandosi ad un bene che contiene virtualmente tutti

<sup>2</sup> D. Th. loc. cit. in resp. ad 3.

gli altri, è il più veemente di tutti. Ed esso tanto più facilmente s'intromette nell'animo, quanto paiono più oneste le ragioni o sia di necessità, o sia di convenienza per aprirgli l'entrata: e se ammesso con buoni riguardi può ancora moltissimo negli animi temperati, qual forza prenderà mai ne'viziosi, che coll'unico mezzo della pecunia credono di potere tutte le loro passioni disfogare? Sarà in certa guisa equivalente alla somma di tutte le altre particolari cupidità, o come la radice, che le alimenta: e però tanto più difficile ad essere sceverato, quanto è più malagevole divellere i rami di un albero, che sbarbarne le radiche. Adunque la tentazione dell'interesse o si consideri la gagliardia, ed è nel genere suo la più poderosa di tutte,o si guardi agli effetti che snole di sua natura produrre, ed è la più funesta di ogni altra. La stessa superbia, che pure nella Scrittura è nominata principio di ogni peccato: Initium omnis petcati superbia est 1, bisogna che ceda in fatto di vigore all'avarizia. Imperciocchè la superbia, come osservas. Tommaso, è principio de'peccati nell'ordine d'intenzione, in quanto i desiderii de'beni temporali sono sempre animati dal fine della propria eccellenza, che è superbia. Ma nell'ordine di esecuzione è primo ciò che offre il comodo di soddisfare ai desiderii peccaminosi, ed è perciò radice de'peccati: e ciò fanno le ricchezze. 2 Donde il Segneri così discorre: « La superbia genera an-» cor ella ampiamente tutti quei mali che genera l'in-

<sup>2</sup> Eccl. X, 15.

<sup>2</sup> Quaest. cit. art. II.

> teresse: ma l'interesse di più ancora li nutre. E così » dove la superbia è semplicemente chiamata Initium » omnis peccati; l'interesse è chiamato Radice. Se la » gente non attendesse con avidità tanto grande ad a- » vanzare, ad accumulare, credi tu che mai la superbia » potrebbe tanto? Mira un superbo, ma povero: non può » a gran lunga sostentare assai tempo tutto quel male, » a cui giunge un superbo ricco, anzi neppur può ef- » fettuarlo, ecc » ...

Le quali cose così essendo, poichè Dante volea significare colle apparenze delle tre fiere le tentazioni delle tre concupiscenze, nelle quali si assomma la corruttela del mondo, e che sono i comuni ostacoli nel cammino della virtù, era necessario che sentisse più violenza e si facesse risospingere verso la selva da quella segnatamente, che più delle altre è capace di muovere l'appetito, e degli altri vizii è stimolo, e nutrimento.

E quanto sia ragionevole cotesta finzione io voglio dimostrarlo ancora con un riscontro, che potrà sembrar
singolare. Credo di aver notato alcuna volta una grande
simiglianza fra la conversione poeticamente da Dante
immaginata, e i modi di ridursi realmente a Dio foggiati da s. Ignazio di Loiola nella mirabile struttura dei
suoi esercizii spirituali. Ma cotesta simiglianza nel luogo presente più che mai è rilevata. Dante viene fuori
della selva compreso di tutto l'orrore del suo lagrimevole stato, ed animato di un fermo proponimento di ritornare a virtù. Delle tre tentazioni che lo assaliscono
quella della Lupa simboleggiante la cupidità delle ric-

<sup>\*</sup> Segneri Mann, dell'An. EXX Mario, 192 199 122.

582

chezze più delle altre due lo impediace. Ignazio come ha liberato il suo alunno della servitù del peccato per gli esercizii della prima settimana, e già lo deve indirizzare per la strada della virtù, fra i primi ammaestramenti gli mette sott' occhio le insidie che Lucifero accampa per guadagnare gli uomini al suo séguito, ed i mezzi contrarii della scuola di Cristo. Apre adunque colla sua celebre contemplazione de' due Vessilli come due gran campi : ed in quello di Gernsalemme ci dimostra il Salvatore in umile paruta, e con volto mansueto, ed intorno al suo stendardo raccolti gli apostoli, e suoi ministri; e nell' altro di Babilonia Lucifero con superbo e feroce sembiante. Or questo Capitano degli empi, « convocatos (come dice il Santo) daenones innumeros per totum orbem spargit ad nocendum, nullis civitatibus et locis, nullis personarum generibus immunibus relictis n. Ed ecco il mezzo che suggerisce per ottenere il reo fine: « Ut correptis inieo ctisque laqueis et catenis, homines primum trahant » (quod fere contingit) ad cupiditatem divitiarum; unde postea facilius in mundani honoris ambitionem, ac o demum in superbiae barathrum deturbari queant. Ottenuto questo non ha quasi mestieri di altro: perchè quinci « in alia vitiorum genera omnia praeceps fit a decursus a.

Contrarii a questi sono i suggerimenti del Salvatore. Ma poiche solo del malvagio divisamente di Lucifero a noi conviene parlare io voglio che si noti non essere intenzione del s. Patriarca escludere le altre frodi per indurre ad altri peccati. Suo intendimento è di discoprire

il mezzo più efficace e più universale, che suole il maligno spirito mettere in opera, con che far forza non solo ne' perversi, ma eziandio ne' buoni, come si suppone che sia chi passa negli esercizii della seconda settimana. Non è egli alla lettera quello che Dante narra di essergli intervenuto? Poichè riuscito vincitore della lussuria, si presentano all'assalto la superbia e l'avarizia quasi di conserto, e più gagliarda l'avarizia; poichè conforme si è mostrato l'appetito dell'eccellenza nell'ordine d'intenzione precede all' appetito delle ricchezze; e per opposto nell'ordine di esecuzione la cupidigia dell'avere dà vita e nutrimento all'altra passione.

Ed ora che brameremmo di vantaggio per intendere, perchè Dante patisse più violenza dalla Lupa, e fosse da questa rincalzato con più forza verso la selva? E non è chiaro che cotesta difficoltà non solamente non fa ombra alla verità del Concetto della Divina Commedia, ma piuttosto lo adorna di nuova luce?

· 239. E pure nel fatto di questa tentazione non abbiamo considerato adeguatamente nè Dante, nè la Lupa.
Ci ricordi che Dante rappresenta l' uomo massimamente del suo tempo: il perchè posto ancora che nelle sue
eondizioni particolari non dovesse la tentazione delle
ricchezze avere sì gran possanza nell' animo suo; ei
nondimeno dovea finger così per figurare in sè quello
che accade universalmente negli uomini. Per questa
ragione la Lupa non è una tentazione di Dante semplicemente; ma di Dante che si fa immagine dell'uomo de'
suoi tempi. E chi è così poco conoscitore del suo Poema che non sappia, com' egli tutt'i vizii di quel secolo

reputasse alla cupidità straordinaria de' guadagni? Noi dovremo trattare per disteso quest' argomento: e basti per l'uopo presente citare i noti versi del XVI dell'Inferno:

La gente nuova e i subiti guadagni
Orgoglio e dismisura han generata,
Fiorenza, in te, sì che tu già ten piagni \*.

La quale sentenza è come il succo della dottrina riportata da noi della Scrittura e de'Santi. La gente nuova sono gli avveniticci di Firenze, corsì colà da'piccioli
borghi per cogliere il buon destro d'ingrandire. Ecco la
spinta interna della superbia. Ma non potevano divenire ad alto stato senza crearsì le ricchezze: quinci la cupidigia del denaro, e per questa gl'improvisi guadagni,
che parte sono il pascolo, e parte lo stimolo più pungente della rea passione. Finalmente la cangiata fortuna genera orgoglio e dismisura; cioè qualsivoglia eccesso in qualunque sorte di vizii, che possa essere persuaso dalla superbia, e col denaro effettuato.

Se questa era nella opinione di Dante la condizione di Firenze, e come vedremo, dell'Italia, qual meraviglia ch'ei ponesse nella tentazione dell'interesse il più forte ostacolo degli nomini del suo tempo ad eseguire il buon proposito di convertirsi alla virtù? E il dice apertamente Virgilio nesl'atto di porgere a Dante il consiglio di un diverso cammino:

<sup>#</sup> Inf. XVI, 73.

Chè questa bestia per la qual tu gride, Non lascia altrui passar per la sua via: Ma tanto lo impedisce che l'uccide.

240.Or ecco il pensiero di Dante nel suo tutto. L'appetito delle ricchezze generalmente parlando è la tentazioa ne più facile ad aprirsi la via ne'cuori degli uomini . perchè coonestata dalla necessità e dalla convenienza ; 🔁 la tentazione più gagliarda, perchè può prendere forza da tutti gli oggetti appetibili, a' quali suol essere mezzo la pecunia; finalmente è la tentazione più pericolosa, perchè l'affetto dismodato dell'interesse è per se radice di tutti quanti i peccati. Cotesta cupidità disordinata per le condizioni speciali di que' tempi erasi · straordinariamente allargata; ed a parere di Dante pozeasi dire il vizio signoreggiante del secolo. Ei dunque che come Poeta dovea scrivere per gli uomini massimaemente del suo tempo, rappresenta in sè la forza tenta-'arice di si funesta passione divenuta istrumento de'più atroci delitti, ed il maggiore ostacolo al bene. Similmente in sua persona adombra l' unico mezzo di superare un affetto così universalmente radicato: poichè vuol mostrare che vinti gli animi dalla soverchiante passione non potrebbero co'mezzi ordinarii ritornare alla virtù cristiana; e solo l'attesa considerazione delle più terribili verità dell'altra vita, e l'opera indefessa degli esercizii di pietà avrebbono la possanza di far trionfare di tanto impedimento, sicchè a mano a mano si potesse pervenire alla più alta perfezione.

In questa idea pertanto s' incentrano mirabilmente i due riguardi, sotto i quali può essere considerata la persona di Dante, e le altre circostanze che gli appartengono. Ei si figura nello stato di peccatore lungamente abituato nel male: avea però bisogno di argomenti efficacissimi per uscire da sì trista condizione: ed ecco perchè Virgilio e Beatrice, quegli nel I, e questa nel XXX del Purgatorio han detto che per campare dalla selva era per ogni modo necessario che intraprendesse il viaggio dell'inferno (nn.145,153). Dante simboleggia nel suo essere di persona particolare l'uomo del suo tempo: però è che Virgilio ripone in questo la ragione del cammino più lungo, che il brutto animale non a lui solamente, ma a quanti vorrebbero passare, impedisce la via. Il perchè, posto ancora che Dante non dovesse come tale individuo patire dalla Lupa così grave molestia, la dovea sostenere per ciò che rappresentava in figura. Ora componendo insieme le due ragioni del viaggio più lungo nelle due significazioni della persona di Dante, ecco che mi sembra di poter dire. 0 egli riconosceva la radice de'suoi particolari peccati nella cupidità disordinata delle ricchezze, ed in tal caso come la Lupa sarebbe la cagione di essere caduto tanto giù nella selva, per lei ad ogni modo sarebbe stato costretto di prendere il cammino dell'Inferno: e cosi le due cause del cammino più lungo si vengono ad immedesimare in una. O veramente, come può accadere, il principio generale non ebbe un pieno svolgimento nella persona di lui; e in questo caso la ragione d'intraprendere il novello cammino pe'suoi molti peccati

varrebbe nella immediata significazione di Dante come persona particolare: per opposto la ragione di quell'aggirata più lunga per ischermirsi dalla fiera, starebbe più propriamente colla significazione che Dante si aggiugne dell'uomo nelle condizioni del suo tempe: avvegnachè ad ogni modo anche in lui come individuo dovesse avere grandissima forza quella tentazione, così per la sua natura, come per la maggiore gagliardia che rendeva cogli esempi della comune depravazione.

## CAPITOLO XXIII.

Emesto dell' elemento politico nel Concetto religiose della Bivina Commedia — Una digressione su la forma della Epopea dantesea.

241. La Lupa di Dante, io diceva, fu la ragione principale, perchè i moderni comentatori abbandonate le orme
degli antichi giudicassero dovere tradurre ad un senso
per la massima parte politico il concetto della Divina
Commedia. Ed oltre che pareva che lo stesso assalto della belva bastevolmente lo indicasse, sembrò loro che la
cosa si chiarisse con tutta evidenza per quello che Virgilio segue a dire dell' Eroe, che dovrà finalmente debellare il rio mostro. Ed oramai salvo pochissime eccezioni niuno vorrebbe fare alle sue interpretazioni altro
fondamento, che non fosse politico; tanto si è radicata la
opinione, che non si possa comporre il concetto religioso
del Poema co'due simboli della Lupa e del Veltro. Vero
è, che come tutti gli autori si accordano in un pensie-

ro generale, così difficilmente ti avviene di ritrovarli consenzienti nelle cose particolari: e questa pugna non è sopra punti di poca rilevanza, ma nè più essenziali; e non solamente degli uni contra gli altri, ma come in parte sièveduto, pur fra le cose da un medesimo autore discorse, le quali non si potrebbero per niuna guisa comporre insieme, si che rendessero una spiegazione uniforme. Parrebbe che il tristo animale non potuto travolgere il Poeta nella selva, volesse fare la sua vendetta sopra gl' interpreti di lui, costringendoli ad errare per un'altra selva niente più luminosa ed agevole di quella prima. Ma noi abbiamo dimostrato che la Lupa secondo il suo vero significato anzichè contrastare al concetto religioso gli dà l'ultimo svolgimento. Quanto al Veltro io mi confido che il troveremo più docile che altri per ventura si aspetterebbe: e così col favore di lui a. vremo chiarito adeguatamente il Concetto della Divina Commedia. Ecco intanto le parole di Virgilio:

Molti son gli animali, a cui (la Lupa) si ammoglia, E più saranno ancora, in fin che il Veltro Verrà, che la farà morir di doglia.

Questi non ciberà terra, nè peltro,
Ma sapienza e amore e virtute,
E sua nazion sarà tra Feltro e Feltro.

Di quell' umile Italia fia salute,
Per cui morì la Vergine Camilla,
Eurialo, e Turno, e Niso di ferute.

Questi la caccerà per ogni villa, Finchè l'avrà rimessa nell'Inferno, Là onde invidia prima dipartilla <sup>1</sup>.

Chi è questo Veltro? quale scopo gli da il Poeta? quali sono le parti che dovrà compiere? Ecco le quistioni che si presentano per la semplice lettura di questo brano, alle quali per ogni buona ragione il lettore si attende risposta. Ma io non posso soddisfargli, se non avrò prima dichiarate parecchie idee che vanno intimamente connesse col soggetto della presente controrer sia.

242.E innanzi tutto bisogna presupporre che il Veltro un personaggio strettamente politico. Non mi si chiegga per ora la ragione, perchè si parrà manifesta colle sose che verremo quinci appresso discorrendo. Ma quanunque concediamo qualità ed essere politico al Velro, non per questo si creda che rimanga menomamene offeso il Concetto religioso, che sin qui abbiamo veluto essere la sostanza della Divina Commedia, o che debba come che sia patir detrimento l'unità dell'assunto poetico.

E vaglia la verità. Il Veltro di Dante non è un attore lel Poema: egli vi è ricordato da Virgilio quasi per un aso. Imperciocche avendo questi dichiarata la somma lifficoltà di passare per la via del colle, stante lo impelimento della Lupa, e detto che la pessima belva sem-

Inf. I, 100.

pre più allargherebbe la sua potenza; come per confortare il Poeta di tanto male, gli predice il futuro sterminio di lei per opera del Veltro. Sia dunque che il Veltro la distruggerà co' mezzi spirituali, sia coll' argomento, in certe occasioni e per certi nodi più speditivo, della spada; tutto questo è indifferente al Concetto ed al fine sustanziale dell'Opera.

243. Per la qual cosa non mi si opponga, che se il Veltro non opera nel Poema; la Lupa però vi ha una parte principalissima: niente meno è la cagione prossima del viaggio pei tre regni, ch'è quanto dire della sonma della finzione poetica: di che se il Veltro ha una significato politico, parimente politico lo debba avere la Lupa, contro di cui è destinata l'operazione di quello. Ciò, dico, non può valere. Imperciocchè non è uno il rispetto della Lupa. Essa ci rappresenta nel guo concetto adeguato l'avarizia, e propriamente l'avarizia di que' tempi. L' avarizia è la causa produttrice, generalmente parlando, di tutt'i vizii (cap.xxII), ossia nell'uomo particolare, che ne fosse per ventura signoreggiato, o sia nelle società, nelle quali per le condizioni de l'empi più prevalesse. Il male morale nell'individuo già elevato da Dio a fine soprannaturale piglia la forma e il nome di peccato, e da quel termine beatissimo lo distoglie per sì fatta maniera, che non potrebbe ripararlo gianmai, se non per virtù della grazia del Redentore. Dante si pone in figura dell'uomo traviato dal suo fine per la colpa, in que' tempi, quando universalmente predominava la cupidità delle ricchezze. Dante profondamente cattolico, in qualunque grado egli partecipasse alla co-

**₹**∷ .

mune corruzione, se volca poeticamente tratteggiare il gran guasto che la malnata passione operava nel cristiano, se volea proporre il rimedio del tutto acconcio a restaurarlo, dovea considerare quel male nel suo vero aspetto, cioè come cagione universale de'peccati, ed il -maggiore impedimento per la consecuzione della eterna salute: dall'altro canto dovea proporre quel rimedio che la religione gli dimostrava necessario all'uo-·mo per ravviarsi suo ultimo fine. Noi abbiamo veduto che le ha fatto. Ma la società in quanto tale ha un fine meramente naturale, quello del ben essere civile . Se in essa si distende la cupidità del guadagno, partorirà senza dubbio quei mali medesimi che ne' particolari. con questo di più che saranno strabocchevolmente -multiplicati; sicchè la comunanza non solo verrà impedita nel suo fine di procacciare il bene civile di quegli che la compongono, ma vedrà regnare per tutto la violenza, e la ingiustizia. E Dante riguardava nelle società de'suoi tempi largamente signoreggiare i delitti. ed ogni equità, ogni giustizia, ogni diritto essere dalla prepotenze degli uomini di parle disonestamente manomessi. Egli riconosceva, come sarà dimostrato, la origine di questi mali nell'avarizia e nell'interesse, ossia nella Lupa che gli fece sì gran paura. Dall'altra parte la sua immaginazione facea vedergli un rimedio efficacissimo contra così gran guasto in una politica utopia che vagheggiava nel suo animo: ed il Veltro conforme

z Usismo questo vocabolo in quante comprende tutt'i beni che si avvengene ad una commanza cittadina ben ordinata e diretta.

il suo modo di pensare avrebbe attuata la sua idea, distruggendo il principio generatore di tanta sociale corruzione. Qual meraviglia adunque, che distendendosi sul proposito della Lupa, origine de' traviamenti degl' individui, origine de' disordini delle società, toccasse di quell' Eroe, che doveala, come che sia sterminare, avvegnachè l' opera di questo Eroe non fosse la materia ed il concetto del Poema?

244. So che parlo ancora un po'scuro, e vi ha bisogno di mettere in chiaro e dimostrare parecchi punti loccati in questo discorso. Ma le cose non si possono dire tutte ad una volta. Per ora è certo che il vaticinio del Veltro, benchè si connetta strettamente colla Lupa. non impaccia per nulla il concetto religioso del Poema. Ed in questo è da ammirare un grande artifizio del Poela per quella parte, qualunque sia, che gli dà nell'allegoria fondamentale. Imperciocchè sebbene il Veltro sia estraneo al suggetto della Divina Commedia, non può negarsi che non vi abbia un'intima relazione. La Lupa, come si è veduto, fu la cagione prossima, perchè si dovesse imprendere il viaggio dell' altro mondo; e Dante vi si acconciò, dacchè solo con questo modo indiretto avrebbe vinto l'ostacolo che gli faceva. Il Veltro a miglior tempo combatterà direttamente colla Lupa, la vincerà, e rimetteralla in inferno. Adunque tuttoche l'opera di lui non sia il suggetto, nè parte del suggetto del Poema, nondimeno col suggetto di quello va intimamente connesso. Ma il Veltro, come vedremo, è un personaggio politico, e politica sarà pure l'opera sua : adunque la idea politica non è quasi una parte sustanziale del Concetto della Divina Commedia, ma vi si connette per una estensione diciamo così extrapoetica. In somma mi sembra di poter dire, che come tutte le migliori epopee hanno un soggetto, come lo dicono ulteriore, così l'Alighieri lo diè alla sua sotto un risguardo politico, che non potea senza sconcio dell'arte entrare direttamente nell'assunto poetico.

Il quale modo di congiugnere per un vincolo così stretto elementi così disparati aggiugne sotto il rispetto dell'arte tanta eccellenza alla Divina Commedia, che se per altri titoli è da reputare Poema esemplare, per questo rimarrà certamente unico.

E qui mi si permetta una brieve scorsa la quale se parrà che alquanto ci stranii dall'argomento, sarà nondimeno con vantaggio e guadagno non leggiero dell'argomento medesimo.

245. Fra le accuse che furono fatte nel secolo superiore all'autore della Divina Commedia, e si odono tuttavia ripetere da qualche meschino censore, sono due le principali: la prima, che il suo Poema non possa avere nè nome nè definizione, siccome quello, che a niuna forma di poesia si possa convenevolmente riferire. Conciossiachè non debba dirsi Epopea, mancando in esso tutt' i costitutivi di questo genere, come a dire la nobiltà dell'Eroe segnalata per grandi geste, e consecrata dalla storia, la grandezza dell'azione, i nodi, gl'inviluppi, la catastrofe ecc. Nè meglio potrebbe dirsi tragedia, mercecchè a non dire delle altre qualità, è privo pur della forma del dialogo, e della rappresentanza propriamente detta. E per ciò stesso non gli può con-

venire il nome di Commedia, avvegnache all'autore fosse piaciuto per un suo capriccio intitolarlo così.L'altra accusa è che vi ha difetto di unità, e quindi vi manca un ultimo scopo, in cui vadano a ferire come a segno prefinito le parti svariate.

La leggerezza delle quali censure sarebbe un indizio manifesto della scarsità degl' ingegni donde muovono, se non fosse che coloro che argomentano di questa guisa sono per ordinario così stranieri allo studio di Dante, quasi com' è il mio lettore a quello dell'Alcorano. Nondimeno a noi giova non poco rispondere alle costoro accuse per l'agio che ci offrono di riconoscere meglio il valore dell' italiano Poeta.

246. E primamente che il Poema di Dante non avesse nome prima che Dante lo componesse, io credo che sia la sua lode maggiore, come fu senza dubbio la massima lode di Omero, che potesse creare una forma così perfetta di Poesia, com'è quella dell'Iliade e dell'Odissea, innanzi che fossero i precetti e le norme de' rétori : conciossiachè le leggi con che regolare le arti sieno stabilite per istudii fatti sopra i capolavori, che a quelle precedono di tempo e stanno innanzi per autorità. Adunque il giudizio su la forma di poesia, che l'Alighieri produsse, non è da formare sopra questo criterio, se prima di lui avesse un nome nelle teoriche degli antichi; ma piuttosto sel merito del lavoro il se medesimo, se sia tale che possa costituire una specie di perfetta poesia, e guadagnarsi nelle teoriche una novella definizione. La universalità de' dotti di tutt'i tempi ha sentenziato in favore dell'Alighieri riudicado la sua Commedia non pure un lavoro perfettissimo, ma divino. Noi dunque coll'esempio di lui appareremo, che oltre le forme di poesia che si ritrovano in Aristotele vi ha quest'altra, di cui è tipo la Divina Commedia, benchè tipo non così facilmente imitabile.

Poste le quali cose, se si dimandi quale nome si convenga dare alla Divina Commedia, niuno dubiterà che non debbasi appellare altissima Epopea, tanto solo che si prenda questo vocabolo secondo il suo valore generico, e non come significante nel senso più determinato de'retori. Imperciecche Epopea nel suo primo concetto vuol dire racconto poetico di un avvenimento straordinario per un altissimo fine. Or chi vorrebbe negare che l'avvenimento raccontato da Dante non sia straordinario, o si consideri la sostanza, ch'è un viaggio pe'tre regni del mondo invisibile, o il modo in tutto meraviglioso, o le circostanze tutte singolarissime? Che è poi da dire del fine, il quale di tanto eccede qualunque altra grandezza che uomo si possa proporre, quanto sta di sopra a tutte le cose create Iddio, e sopra tutte le umane grandezze si vantaggia la beatitudine che in lui si gode.

247. Ma la forma di questa Epopea è per ogni modo diversa dalla forma delle altre. E forse Dante che
si era venuto formando su'trattati degli antichi tutt'altro s'immaginava di scrivere che un'epopea; e
per ragioni generali che tocca nella epistola di dedicazione a Can Grande volle meglio appellare Commedia
il suo Poema. Ma cert'ingegni singolarmente straordimarii sono condotti, quasichè inconsapevoli, a com-

piere quelle parti che la Provvidenza impone loro. Dante meditava un poema: e per ventura il VI dell' Eneide di Virgilio gliene ispirò la prima idea. Gli studii lungamente continuati sulla Epopea virgiliana, l'amore che avea posto grandissimo a quel poeta, ed i pregiudizii del tempo e dalla educazione lo ammonivano che dovesse scrivere in latino, Egli vi si provò; ma quinci a poco dovè lasciare la impresa chiamato possentemente da naturale istinto a far uso del linguaggio volgare, che acconciavasi meglio alle invenzioni sue proprie. Credea per ventura che perderebbe così quel grado di eccellenza, che in que'tempi tribuivasi solamente alle opere in latino, ed a cui sentiva di poter aspirare: ma egli non era quasi libero di fare altrimenti. Della stessa guisa io credo che i suoi studii, e le opinioni letterarie gli doveano persuadere di tentare qualche cosa di simile nella forma e nel modo ai grandi esemplari dei classici antichi: e nondimeno ciò che sembrar gli doveva più glorioso e più facile ei vedeva di non potere come che fosse fornire coll' opera. In somma lo ispirava il movimento naturale degl'ingegni creatori a malgrado della forza contraria delle opinioni attinte nelle scuole.

Un fatto spontaneo fu ancora l'Iliade, per la quale Omero trovò già quasi disposta la materia, che in certa guisa aspettava la virtù di lui per divenire perfetta poesia. Imperciocchè che altro egli fece, se non ordinare poeticamente le tradizioni popolari, e dar forma di un tutto agli argomenti svariati che si versavano sopra la guerra sostenuta dai greci contra i troiani? Ma pur questo fu tanto, ed ei seppe farlo con arte così meravigliosa, che a buon diritto è reputato il maestro universale di poesia, ed i suoi due poemi come due fonti indeficienti di eloquenza poetica. Se non che Omero dovè secondare l'impulso del suo istinto senza più: il Poeta italiano non potea condiscendere al movimento spontaneo dell'ingegno senza vincere il contrasto de'giudizii che si era formato collo studio dell'arte.

248. Ma per rispetto alla forma, che è quella che distingue essenzialmente il genere della epopea dantesca dalla omerica, essa se fu spontanea come la omerica, è per ventura più poetica di quella, e senza dubbio più armonizzante coll'arte. Imperciocchè Omero, che com'è detto raccolse quasi in un corpo le tradizioni dell'età favolosa, tradizioni che costituivano come la storia, falsa sì veramente, ma per ventura creduta tale, di que'tempi <sup>1</sup>, era dal soggetto medesimo consigliato di dare al poema una forma storica. Sopravvenuta la civiltà e la cultura, poichè ogni popolo cominciò a conservare con diligenze le sue memorie, si potè discernere in che fosse la varietà delle narrazioni naturali, come sono negli storici, e delle artifiziate e di pura imitazione, siccome son quelle de' poeti. Allora

x « L'epopea primitiva ( così Alessandro Manzoni ) . . . non fu » altro che storia: dico storia nell'opiniane degli uomini, a' quali » era raccontata o cantata; che è ciò che importa e che basta » alla questione presente. Di quella allora creduta storia rimase-» ro due monumenti perpetuamente singolari, l'iliade, e l'Odisses » di Omero », Manz. Del Romanz. Stor. Parte II.

Ibid.

convenne ai poeti manifestarsi per tali, e seguitar l'arte loro con quel favore che darebbe a ciascuno la valentia sua propria, non già il finto colore della verità. Successe quindi l'età dell'epopea, come la dice il chiarissimo Alessandro Manzoni, i letteraria, la quale costituita come quella di Omero, non aveva però il vantaggio della ignoranza de'tempi. Ed ecco surta per sè la gran difficoltà del contrasto della storia colle finzioni. Imperciocchè per una parte si esige che il fondamento dell'epica narrazione sia un avvenimento reale di non ordinaria grandezza; e dall'altra, perocche la verità non potrebbe darlo giammai tutto acconcio ai fini della poesia, è necessario che il poeta coll'ampia facaltà di fingere, dove aggiugnendo e dove modificando lo conduca a quel grado di perfezione che l'arte addimanda. Il quale temperamento di vero e di finto avvegnachè io non affermi contenere un assurdo, come per soverchio rigore par che sentenzia il Manzoni; non è però da negare che spesso non produca gravissimi sconci; e sempre pone in grande impaccio il poeta per poterne uscire col minor danno possibile.

249. Dante prescelse un'altra forma, la quale tuttochè colla storica convenisse nell'essere narrativa,
quanto alla differenza poetica fosse da quella di Omero diversificata prendendo qualità di visione allegorica.
Ed ecco più in particolare il divisamento di Dante. Poichè la poesia non può prescindere dalla finzione, esso le
diè larghissimo luogo fondando il suo poema in una mera immaginazione di un viaggio pel mondo della eter-

nità: quinci ei deriva tutt' i vantaggi dell'arte che può giocare in un campo sì nuovo, sì meraviglioso, sì vario, e dove gli affetti proprii della poesia possono avere movimento dagli obbietti più terribili e più gai, più sublimi, e più seavi, de' quali è fonte inesauribile la religione. Ma la finzione non basterebbe all'effetto poetico adeguatamente preso, senza l'aiuto della storia. Ed egli con modo tutto acconcio vi sa innestare quasitutta la storia contemporanea, che certo è la più efficace per tenere desti gli animi, e passionarli fortemente secondo volontà del Poeta. Nel quale uopo non è a dire quanto si vantaggi la forma di Dante sopra l'altra usata da Omero.

E primamente quella mescolanza di finto e di reale ande vogliono essere composti gli avvenimenti de'poemi della fazione omerica porta con sè il gravissimo sconcio notato dal Manzoni, che il lettore non avrà nessun criterio per lo quale possa discernere quello che sia pura invenzione del poeta da ciò che avvenne di fatto. E se questa specie d'ignoranza può in qualche maniera agevolare l'illusione per le cose inventate, in quanto il lettore possa tenere come probabile che sieno veramente avvenute; dall'altra parte scema notabilmente l'effetto delle cose vere; perciocchè può dubitarsi che non sieno anch'esse pura invenzione del poeta. Se poi il lettore abbia di già il pieno conoscimento del fatto che si prende a narrare poeticamente, in questo caso quanto fredde ed insulse gli

z Op. cit.

parranno le finzioni, e molto più se sieno in contradizione colla storia! Ma in Dante non è così : la finzione nella Divina Commedia non viene in contrasto colla storia: essa si manifesta qual' è veramente una pura immaginazione del Poeta, e vuole la sua forza esercitare non già invadendo i diritti della storia, ma con ciò ch'è suo, voglio dire coll' effetto del semplice verosimile. Non pertanto questo verosimile non è della forma che negli altri poeti: esso è un ritratto di ciò che il lettore cristiano con verità di fede soprannaturale fermamente crede per rispetto ai premii ed alle pene dell'altra vita: ondecchè le cose narrate non solo lo moveranno per la virtù della poesia, ma forse più per ciò che corrisponde di reale a quelle invenzioni. La storia poi è come campata su questo spazio della finzione poetica, e vi apparisce così distinta e sceverata dalla finzione stessa, come in una dipintura si manifestano rilevati dal campo della tela i personaggi che vi sono rappresentati. Per questo modo di sceverare così recisamente la storia dalla finzione, ognuna di esse avrà buon destro di produrre compiutamente l'effetto suo proprio; e poichè sono insieme congiunte nell'innesto di una sola forma, i due effetti cospireranno unitamente per produrre la impressione adeguata del tutto poetico.

250. Un altro svantaggio considerabile ha l'epopea' secondo è costituita da Omero, che non vi possono: 44 ver luogo principale gli avvenimenti contemporanei: ed anzi è ammaestramento de'rétori, duce il Tasso, che fa buon senno il poeta a non isciegliere argomenti di

storie troppe vicine; siccome quelli che vivendo tuttavia nella memoria degli uomini non patirebbero di essere contra la comune persuasione alterati menomamente dal poeta. Però Virgilio, volendo cantare la grandezza di Roma, si dovè contentare di fissare il soggetto nella cagione rimota della sua origine, che fu lo stabilimento di Enea nella Italia; nascondendosi così fra le ombre de'tempi favolosi per avere tutto l'agio di fingere. Per contrario Lucano, che scelse un subietto de' suoi tempi, fu obbligato di ritenersi entro i riguardi che gli segnava la storia con quel detrimento della sua poesia che tutti sanno. Di che i maestri dell'arte stimano male minore che il poeta si privi de'vantaggi che gli potrebbero derivare dal grandissimo interesse di simili avvenimenti, anzichè obbligarsi per poco al nudo ministero dello storico. Tutto altrimenti nella Divina Commedia: i limiti delle due facoltà sono così distinti, che non si possono agevolmente confondere; e se la finzione non ha uopo della storia per ottenere il suo fine; la storia non ha bisogno di trasmutarsi per parer bella: sono due amiche che camminano, diciamo così, sopra due linee parallele, e si danno insieme la mano per correre più speditamente alla meta; non già due rivali che contendano a vicenda, perchè una di loro debba riuscire ultimamente signora del campo.

Le quali cose non vogliono dire che Dante stia di sopra ad Omero; imperciocchè nè io fo paragone quanto al merito puramente poetico di questi due sommi luminari, nè credo che si potrebbe. Solamente vo' dire che come Omero dalla condizione dei tempi e del soggetto fu condotto a cercare una forma di poesia, la quale per quegli uomini e per quell'argomento era perfettissima; così l'Alighieri dalla ragione speciale del suo tema in quelle circostanze di nomini e di cose fu come forzato di tenersi ad un'altra forma, che potea forse parergli meno splendida dell'antica; ma nel fatto riusci di quella più ragionevole, siccome non bisognosa di farsi scudo della rozzezza de' tempi e della ignoranza degli uomini.

251. Il che così essendo quale difficoltà potrebbe fare, che quella maniera di poesia non avesse nome nelle teoriche degli antichi? Non basteranno, perche possa essere ricevuta, i grandissimi vantaggi che offre, e quasi altrettanto che questi l'esempio di un ingegno che può avere fra gli antichi con cui gareggiare della poetica palma, ma con niuno tra quanti fiorirono dopo il risorgimento delle lettere si degnerebbe di venire a confronto? Adunque come Omero autore della primitiva epopea ne divisò la forma, la quale dal suo nome dirittamente appellasi omerica; Dante Alighieri che produsse una foggia novella di epica poesia può prestarle il suo, e noi per distinguerla dalla prima la possiam dire epopea dalla forma dantesca.

252. Quanto al difetto di unità che alla Divina Commedia si opponeva, io non so se punto meglio intendessero i censori quest'accusa. Conciossiachè non sia condizione dell' unità poetica che [l'avvenimento il quale prendesi a narrare sì fattamente sia uno, che ogni altro avvenimento secondario escluda via. Anzi come requisito del Poema è l'unità; della stes-

sa maniera è dote principalissima la varietà, per guisa che questa somministri come le parti di un tutto, e quella sia come il principio che insieme le colleghi • le armonizzi sotto una forma. Ed in questo appunto è riposto il bello così della poesia, come di ciascun'altra delle nobili arti: e tanto fa contro alle leggi di quello il difetto dell' unità, quanto la mancanza del moltiplice. Vero è che nella forma della epopea omerica, come che meno comprensiva, è più rigorosa l'unità: ma come sarebbe poco senno giudicare delle condizioni dell'unità che si avviene, pognamo, alla stessa epopea di Omero colle leggi dell'unità della tragedia; è similmente un errore giudicare dell' unità propria della forma dantesca col ragguaglio della omerica. In nn poema, che consiste essenzialmente in una visione, o in una quasi visione, si accorge ognuno che possono aver campo più cose, che dove si narri un' impresa di guerra, o qualche cosa di simigliante: o dirò più preciso, nè poemi della prima specie più facilmente si può trovare una forma di unità che stringa insieme cose ancora disparatissime: in quelli della seconda il rapporto di unità è più determinato, e perciò meno estensivo. Dante, secondo il senso letterale, imprese a cantare i futuri destini dell' uomo in seguela delle opere buone o malvage compiute nella presente vita. Il soggetto ha per sè una vastità illimitata. Ma niuno può sol per questo argomentare contro all'unità del Poema, se non dimostri che manchi un principio unificante capace di annodare in un bel tutto parti così svariate: siccome un rozzo non altrimenti che da rozzo giudicherebbe, se a vedere il grandissimo numero delle stelle quasiche sparse a caso per lo cielo, e i loro varii ed opposti movimenti, sentenziasse tutto essere lassù disordine e confusione, perocche ne le ragioni delle loro posture ne le regole de' loro movimenti giugne a discernere.

Ora il principio di unità della Divina Commedia altro non è che il Concetto generale di tutta l'opera. Pertanto come potrebbero dirittamente giudicare, se il Poema sia Uno, que' che non sapessero dire nè volessero sapere quale sia la idea che lo informa? Parri loro uno strano miscuglio di vero e di falso, di sacro e di profano, di religioso e di politico, ed un tutto poco dissimigliante dal mostro oraziano, in cui Nec per nec caput uni-Reddatur formae. Ma chi pone per regola quello che nella verità è da tenere, che Dante nel viaggio pe'tre regni simboleggia il ritorno dell'anima a Dio, sicchè la contemplazione de' premii, e delle pene dell'altra vita parte sia uno stimolo per quel fine, e parte una figura di ciò che il convertito va compiendo sin che non sia giunto al suo termine, costui, dico, intenderà di leggieri che se, com' è dovere, si faccia eccezione de' puri episodii, niuna finzione si ritrova nella Divina Commedia la quale non si connetta strettissimamente con quella idea. Ed io, se non fosse che anderei troppo lunge dall'argomento, vorrei dimostrarlo con esempii particolari, sì luculenti ed efficaci mi pare che sieno tutti.

253. Ma quanto alla Politica, che può sembrare ad alcuno un elemento intruso, ad altri il concetto prin-

rebbe il principio distruggitore dell'unità poetica, dirò poche cose in conformità di quel tanto che si è ragionato indietro.

trovano sparse per entro le tre Cantiche, se si guardi la quantità, sono sì poca cosa, che messe insieme ton empirebbero di certo gran numero di pagine. Se poi si consideri per qual maniera vi entrino, vede ognuno che egli è per occasioni che si prepara il Poeta, non già che la necessità dell'argomento le richiegga. Il perchè potrebbono dirsi episodii o intramesse, delle quali non debba farsi colpa al Poeta, se non abbiano una necessaria connessione col Concetto dell'opera. Conciossiachè niuno ignori che l'episodio è una parte aggiunta, la quale si unisce sì veramente per acconcia maniera colle cose che si vengeno raccontando, ma non di guisa che componga la sostanza della narrazione poetica.

Commedia non è raccomandata solamente ai legami accidentali de' singoli luoghi, come addiviene negli altri poemi ancor perfettissimi. Essa ha un centro nel Concetto stesso dell' Opera, secondo che questo Concetto è capace di uno svolgimento ulteriore. L' abbiamo già detto: la Lupa oltre ad essere causa potentissima per impedire l' ultimo fine soprannaturale, sicchè stante la sua presenza il caduto nella selva de' vizii non verrebbe co' mezzi ordinarii a liberarsene; essa è pure cagione de' guasti civili di ogni sor-

te, che conturbano i tempi del Poeta. Or come il viaggio pel mondo della eternità, col quale si rende vano lo impedimento della Lupa in ordine all'ultimo fine, costituisce il soggetto proprio del Poema: così dall'altro capo l'operazione del Veltro, il quale distruggerà la Lupa in quanto cagione della corruzione sociale, costituisce il soggetto ulteriore del medesimo Poema. Però il Veltro rappresentante il concetto politico di Dante sarà come il principio di unità di tutti gli episodii politici che s'incontrano sparsi per la Divina Commedia; e l'intima connessione per cui il Veltro si tiene alla idea fondamentale del Poema sarà il vincolo di unione tra il soggetto politico della Divina Commedia ed il soggetto religioso.

Io non so se si possa immaginare in una Poema di materia così vasta una maggiore semplicità, e fra materie così discordanti una forma di unità più perfetta. Dante Alighieri non pure l'ha immaginato, ma eseguito ancora per un modo così meraviglioso, che se nella invenzione è da reputare felice quanto niun altro poeta, per la esecuzione fu giudicato divino. E noi che ci siamo studiati d'intenderlo nella parte priacipale del suo immenso lavoro, ad ottenere pienamente il nostro scopo procuriamo di fare altrettanto per la parte secondaria.

## CAPITOLO XXIV.

## Beevi conni su la Politica di Dante.

255. Per non vagare incerti ora che ci conviene di ragionare l'elemento politico della Divina Commedia in quella forma che abbiamo veduto congiugnersi col Concetto sostanziale di essa, è necessario innanzi tratto chiarire i principii che regolavano la Politica dell'Alighieri, almeno a quel tempo che dettava il divino Poema. E noi lo faremo brievemente col sussidio massimamente de'suoi libri de Monarchia, i quali scrisse ne' medesimi anni, che si occupava del Poema; ed i principii delle due opere verremo paragonando insieme, perchè si possa giudicare della loro medesimezza. Nella quale ricerca è inutile che io ammonisca non essere altra importanza dalla storica e letteraria infuori, niuno essendo che vorrebbe ora risuscitare quelle idee per acconciarle ai nostri tempi.

Fu creduto sin qui che Dante già guelfo di nascita e di educazione, alquanto prima dell' esilio divenuto de'Bianchi, che alla parte ghibellina non peco si accostavano, come fu con essi sbandeggiato dalla patria, si trasformasse in uno de' più accesi ghibellini. Il professore Bongiovanni, ne'prolegomeni al auovo Comento che promette della Divina Commedia, si è argomentato di provare che Dante non fu ghibellino in nessun tempo, ma sempre guelfo, benchè non di quelli che alquanti anni appresso la strage di Monte Aperti erana

diventati, tutti roba del Valois o di re Roberto; ma quali furono sempre innanzi di quella disdetta puri e moderati, ed in tutto devoti alla Chiesa. Per quanto posso raccogliere dalle varie sentenze del chiaro professore ei viene in questa opinione massimamente perchè suppone, che i ghibellini fossero infetti di eresia: il quale sacrilegio fu sì lontano da Dante, che non pure sarebbe calunnia, ma stolidezza dirnelo maculato.

256. Per verità che molti ghibellini cadessero in eresie manifeste non è da mettere in dubbio, e che molti eretici fossero politicamente ghibellini, è cosa pur essa certa. Ma non per questo, essere ghibellino volca dire per ciò solo essere ribelle alla fede: altrimenti come avrebbe potuto tacere la Chiesa, e rimanersi di condannare di eresia i ghibellini in quanto tali? E dico in quanto tali, poiche sebbene molti di loro furono scomunicati, e ne abbiamo tuttavia i monumenti, non si legge però che lo fossero perchè ghibellini, ma si per avere abbracciati parecchi errori segnatamente de'manichei, de' quali era propagatrice la setta de' Fraticelli. Che poi cotesti errori non appartenessero alla sostanza del ghibellinismo è da dire storicamente certo nel massimo rigore della parola, sì perchè la gran maggioranza de' ghibellini niuno di quegli errori professando si tenea pacificamente nella comunione della Chiesa cattolica, si ancora perchè gli eretici stessi non consentivano nelle medesime false dottrine. Per contrario tanto cattolici, quanto eretici concordavano senza niuna eccezione in questo, che l'imperatore dovesse politicamente soprastare al Papa: e solamente chi avesse un tal principio dinegato, cessava per ciò stesso di far parte co' ghibellini.

Or ecco il vero ragguaglio per lo quale si può giudicare del ghibellinismo di Dante, vedere se il suo dogma politico fosse la supremazia civile dell'imperatore. Perocchè quanto all'ira ed alla rabbia (qualità puramente accidentale), onde il professore si sforza di scagionarlo, posto ancora che ci fosse riuscito, questo solamente avrebbe ottenuto, che il poeta filosofo non siasi lasciato trascinare ad un eccesso comune agli altri di sua parte. La quale cosa piacesse a Dio che fosse vera, universalmente almeno, nella Divina Commedia; dove soltanto una indulgenza singolare può velare gli occhi, sicchè non iscorgano il fosco colore della passione, di che tratto tratto è cospersa. Nè vale che Dante siasi protestato di far parte da se stesso 1. Conciossiachè come osserva egregiamente il Balbo: « in fatti a di parte si vogliono bene distinguere queste tre cose; l'esser detto di essa, l'esserne veramente, e il professarsene. Dante fu detto ghibellino forse prima di esserlo; tuttavia il fu all' ultimo, e molto trop-» po; ma ei non credeva esserlo, e professava non es-» serlo ». Ed io credo che così si persuadesse, perchè tanto guelfi quanto ghibellini, come dice al sesto del Paradiso, si brigavano di procacciare i loro vantaggi conculcando la onestà e la giustizia: massimamente poi, perchè i ghibellini facevano insegna di loro parte l'Aquila, che dovea essere insegna universale :

Parad. XVII, 49.

L'uno al pubblico segno i gigli gialli
Oppone, e l'altro appropria quello a parte,
Sì ch'è forte a veder qual più si falli.
Faccian gli ghibellin, faccian lor arte
Sott'altro segno; chè mal segue quello
Sempre chi la giustizia e lui diparte.

Sicché due colpe a' ghibellini opponeva; la prima che la Politica dell'Impero facessero propria di una fazione; la seconda, che la volgessero ad argomento d'interessi privati, e spesso ancora di delitti: il perchè di animo diritto com'era e di oneste intenzioni non avrebbe veluto con nomini di così trista condizione accomunare il suo nome. Ma se per le sue qualità personali lo possiamo anche noi disceverare dal volgo de perturbatori civili, ci è uopo però confessare che nel principio non solo fu ghibellino, ma lo fa massimamente; poiche gli diede dentro i limiti della sua professione di cattolico la estensione maggiore che si poteva. Noi dunque chiariremo brevemente la sua idea politica; e se parrà con tutto questo che non debba dirsi di quella parte, non si dica; purchè rimanga ferma la sostanza della cosa.

257. I tre libri della Monarchia sono la esposizione della Politica di Dante, quella ch'ei credeva sola ca-

Intende i guelfi.

<sup>2</sup> Par. VI, 100.

pace di porre un termine ai mali di ogni sorle, che travagliavano il genere umano, restaurare i beni civili lungamente desiderati, e condurre i popoli alla perfetta felicità. Ne recheremo i capi principali, che sono quelli che fanno alle nostre quistioni, non volendo però discutere punto ciò che vi abbia di reo e di buono, se non in quanto sia necessario per iscagionare il Poeta di qualche accusa immeritata. Nella quale sposizione seguiremo l'ordine di Cesare Balba, valendoci eziandio a nostro vantaggio di qualche sua considerazione.

La monarchia che Dante propone non si ristrigne a niuna regione particolare : essa le abbraccia tutte cel titolo di universale. Nè però fu invenzione di lui; poichè a questo miravano da più secoli gl'imperatori, e quelli della lor parte, o si dicessero imperiali o ghibellini. Ciò che l' Alighieri vi aggiunse del suo fu di correggere i più gravi sconci, mettere in buono assetto, come a lui pareva, gli elementi discordanti, e dimostrare con argomenti di ogni genere la sua tesi. Divide tutta l'opera in tre libri : e nel primo cerca di stabilire che la monarchia universale è necessaria al bene del genere umano: nel secondo che il popolo romano ha diritto a questa monarchia: nel terzo finalmente che questa dipende da Dio immediatamente, senza che debba essere comunicata per lo mezzo di niun vicario di lui.

258. E quanto al primo assunto, alla famiglia cristiana, egli dice, fa bisogno di un Capo universale nel reggimento civile, come lo ha nello spirituale di un primcipe cioè che stia sopra tutti gli altri principi, i quali saranno siccome parti ragguardevoli sì veramente, ma pur subordinate di quel gran tutto dell'Imperio universale. Non altramente che per questa costituzione di cose si potrebbe a suo giudizio ottenere la pace universale, sommamente necessaria perchè l'uomo nella tranquillità e nella quiete potesse svolgere speditamente le proprie facoltà. Imperciocchè ogni comunanza, perchè vi sia tranquillità di ordine, ha mestieri di un capo: così l'hanno i regni, le province, le città, le famiglie. Non dovrà dunque averlo il genere umano, che naturalmente è uno? Ed avendolo sarebbe pace per tutto: conciossiachè il Monarca universale non cupido ne ambizioso, perche signore di tutto, sarebbe arbitro diritto nelle quistioni de' contendenti ; ed ornato della suprema autorità le decisioni fatte con giustizia farebbe senza ostacoli eseguire. Non per questo però i principi minori rimarebbero senza la loro potestà; nè i regni, le province e i municipii dispogliati delle lor leggi, de'loro usi, delle loro libertà. Starebbero i loro diritti a tutti ed a ciascuno sotto la dipendenza e la tutela di quel supremo Reggitore.

259. Seguita il secondo libro nel quale si propone di dimostrare che il popolo romano ha diritto a così fatta universale monarchia. Pertanto stabilisce che il diritto non è altro che il volere di Dio, perchè *identico* a ciò che è voluto da Dio. Ma Dio, egli dice, volle l'imperio del popolo romano, ed operò prodigii per esso: dall'altra parte il popolo romano si dimostrò nobile, virtuoso, e sempre inteso a procurare il pubblico bene: Ei dunque

ebbe da Dio il diritto all'imperio di tutto il mondo. Se così non fosse, Gesù Cristo che morì per decreto di un giudice romano, non sarebbe morto per opera di tutto il genere umano, nè a sconto del peccato del comun padre.

260. Cerca nel terzo libro, se per rispetto al temporale il romano imperatore dipenda immediatamente da Dio. o debba essere in ciò stesso sottoposto eziandio al Pontefice. Nella quale quistione promette di usare la riverenza che deve un figliuolo pio inverso il padre, pio inverso la madre, pio inverso Cristo e la Chiesa, e il Pastore, e inverso tutti quelli che confessano la cristiana religione. Vien quindi a dimostrare la indipendenza dell'Imperatore, ne'diritti e nell'esercizio di monarca universale, dal sommo Pontefice: il che fa parte rispondendo alle ragioni contrarie, parte con argomenti positivi affermando la sua proposizione. Finalmente conchiude con queste notevoli parole. « La quale verità a dell'ultima quistione non si dee tuttavia così strettan mente prendere, che il principe romano non sottostia n in alcun che al romano Pontefice; essendo questa morn tal felicità in certo modo ordinata per la felicità imnortale. Usi dunque Cesare verso Pietro di quella rip verenza, che usar debbe un figliuolo primogenito al padre: affinchè illuminato della luce della paterna n grazia, più virtuosamente irraggi l'orbe della terra. » Al quale da colui solo è preposto, che è governatore n di tutte le cose spirituali e temporali n.

261. Del tutto conforme alla Politica de'libri della Monarchia è quella che professa nella Divina Commedia, se non in quanto ne' primi, come fu detto, la gravità di filosofo gli regola meglio il pensiero e la penna: laddove nel Poema l'ardore della passione irritata dalla sventura e cercante sfogamento per la poesia, gli fa spesso valicare i confini della giustizia e del dovere. Ma di questo diremo fra poco. Per ora vediamo di scoprire il perfetto ragguaglio de' punti sostanziali contenuti nel trattato della Monarchia colle idee sul medesimo argomento nelle tre Cantiche manifestate.

Il principio fondamentale della universale Monarchia è la necessità che l'autore di essa crede che abbia il popolo cristiano di un Capo supremo in ordine ai beni puramente civili; come un Capo supremo gli fu dato da Cristo, che il conducesse all'acquisto dell'eterna felicità. Conformemente a questa dottrina si fa dire nel Purgatorio da Marco Lombardo:

Soleva Roma, che il buon mondo feo, Duo soli aver, che l'una e l'altra strada Facén vedere, e del mondo, e di Deo .

Non è lo scopo nostro disaminare quanto sia fallace l'argomento del Poeta; ma solo che voglia dire: ed ei questo certamente intende, che quando erano in Roma due reggitori distinti, l'uno de quali cioè l'imperatore conduceva il popolo per la strada della terrena felicità, e l'altro, cioè il Pontefice, per quella di Dio, il mondo era buono: che è quanto dire si conseguivano compintamente i beni che pe' due reggimenti erano intesi.

<sup>2</sup> Purg. XVI, 106.

Ora perchè il Monarca temporale possa i medesimi avvantaggi, che in antico, per lo presente procacciare, vuole che sia universale e indipendente: altrimenti non sarebbe nè ordine nè pace nella società cristiana, e per conseguente nessun vestigio di pubblica prosperità. E quanto al primo requisito della universalità avea detto poco innanzi che per curare il pubblico bene vi era mestieri di leggi e di un Re, che discernesse almeno la torre della mistica cittade della comune felicità: ma intanto il fine non si asseguiva, perchè sebbene vi fossero leggi, mancava tuttavia il Principe che le facesse attuare. Questo Rege senza niun dubbio è l'imperatore. Or come a parere di Dante mancava l'imperatore, se non in quanto non era Capo universale?

Per rispetto al requisito della indipendenza di lui, siccome necessaria per la pubblica felicità, soggiunge Marco, che al difetto di essa, quasi ad origine prima, si vogliono reputare tutt'i mali ond'è gravata la comunanza de' fedeli; poichè dice:

L'un a l'altro ha spento; ed è giunta la Spada Col Pasturale; e l'uno e l'altro insieme Per viva forza mal convien che vada 3.

Il diritto del romano imperatore com'ei pensava, e stabilisce nel secondo libro della Monarchia, è imme-

z lbid. 94 - 97.

L'imo de' due soli, che avea detto prima, cioè il Pontefice ha tolto il chiarore all'altro, cioè all'imperatore.

<sup>1</sup> lb. 100.

diate da Dio: e per questo lo dice indipendente affatto quanto al suo dominio dal Pastore della Chiesa. Or la medesima dottrina svolge poeticamente nel sesto del Paradiso, dove dimostra la divina Provvidenza nell'accompagnare i voli dell'Aquila romana, e la riverensa che a questa si deve per essere il segno di Dio.

262. Ma qui si potrebbe addimandare quale temperamento l'Alighieri divisasse per riguardo alla dominazione temporale del Supremo Pastore: imperciocchè tante per questi luoghi, quanto per più altri potrebbe sembrare ad alcuno, che negasse al Romano Pontefice qualunque temporale possedimento, per così fatta maniera separando le due autorità, che il Pontefice soprastasse allo spirituale senza più, e l'Imperatore al temporale.

Noi dobbiamo confessare che Dante si lasciò trascorrere assai volte nel Poema in gravi tramodamenti di sdegno contra i Papi e gli uomini di Chiesa, tacciandoli di avarizia tanto più rea, che in essa giudicò radicarsi tutt' i mali che a quei tempi travagliavano la società. Della quale sinistra opinione avvegnache gli si possa fare alcuna scusa, in quanto le false novelle che sogliono essere il patrimonio del volgo, e in quella età di poca critica erano accettate anche dai savii; e con esse qualche vero abuso che in tanta perturbazione di cose non poteva mancare, lo condussero in errore: nulladimeno ei poteva di leggieri riguardarsi dalle volgari opinioni non appressando il suo alto intelletto a quanto si spacciava dagli uomini di parte contra di questo o di quell'altro Pontefice; e dove fosse stata veramente colpa, non doveva giammai arrogarsi l'autorità egli uomo del secolo, di levare la voce contra gli unti del Signore. La Chiesa di Dio benchè divina nella istituzione, e però indefettibile nella forma ed infallibile nell'insegnamento, ha pure in sè l'elemento umano, secondo il quale anche coloro che vi seggono in alte dignità posson fallare. Essa si ritrova in mezzo al mondo; e qual meraviglia, se a suoi ministri si apprendano di leggieri alcuni vizii del mondo? E fosse solamente per umana fragilità! Ma la storia c'insegna che i maggiori eccessi de'cherici ebbero assai spesso cagione nella malizia de'principi secolari, i quali o per alcun privilegio, o per violenza, o per manifesta simonia procacciavano che fossero innalzati ai gradi ecclesiastici uomini sovente indegni anco del nome di cristiani. Ma sì contra questi assalimenti esteriori, e sì contra quegli abusi che l'umana infermità può per se medesima ingenerare, ha la Chiesa tant'assistenza dello Spirito Santo ossia per riconoscerli ossia per opporvi riparo, che non le fanno mestieri nè ammonizioni nè mezzi degli uomini del secolo.

E sia pur vero che Dante abbia parlato per diritto zelo, avvegnachè l'ira e la dismisura lo tradiscono: ma
niuno potrebbe mai disconoscere il suo torto massimamente in questo, che ciò che poteva essere difetto di
persone particolari eleva in principio, quasi che fosse
vizio non solo universale de' cherici l'avarizia, ma eziandio cagione del guasto comune de'popoli. E chi non vede in questo l'eccesso dello spirito ghibellino, il quale
se ne'libri della Monarchia guidato da una più misurata
ragione si contiene dentro a certi limiti, travalica ogni

misura se per poco s'infiamma nelle poetiche fantasie? E questo è ciò che noi segnatamente riproviamo nella Politica di Dante, oltremodo dolenti che un ingegno così sublime abbia potuto essere vinto da un errore cotanto grossolano, ed un animo così pio e diritto siasi lasciato trasportare in parole spesso di alta irriverenza contro l'autorità della Chiesa. Ma Dante anch'esso era uomo soggetto ad errori, soggetto a miserie: e la Divina Commedia sotto l'uno e sotto l'altro rispetto sarà un perenne monumento, che le doti più singolari d'intelligenza, eziandio congiunte con divittura di cuore, non francano per ogni guisa dalla umane miserie.

263. Nondimeno se noi confessiamo il torto dell'Alighieri non dobbiamo in nessun modo consentire che la memoria di lui venga ingiustamente aggravata. Imperciocche vi ha parecchi che da'luoghi, ne' quali si accesamente declama contra la cupidità dell'avere malamente ai Pontefici attribuita, argomentano che li volesse di ogni temporale dominazione spodestati. Ed altri benchè pochissimi di numero, e niuno di essi, a quanto mi sappia cattolico, per occasione di que'medesimi luoghi fanno miserabili sforzi per metterlo in voce di miscredente, come son essi, della Potestà spirituale inimico, e precursore di Lutero. La prima accusa riguarda più direttamente il nostro assunto; la seconda obliguamente: ma dell'ona e dell'altra ci conviene alcun poco intrattenerci, ancera perché dovendo nei produrre in confermazione delle nostre sentenze parecchi di que' luoghi, si possa fare giusta estimazione dei falli di lui sino a quel punto che merita, e pon resti nella opinione segnatamente de'giovani qualche sinistra ombra contro la sincerità della sua fede.

264. E quanto alla prima controversia, se noi attesamente ponderiamo le più amare invettive dell'Alighieri contra i Pontefici non ci avverrà di trovare altro che gravi riprensioni di ciò che a lui appariva vizioso e sconveniente, o sia nell'uso delle ricchezze, o sia nella cupidità di nuovi possedimenti. Ma se in questo manco, e la stima e l'affetto che abbiamo alla sua memoria non ci devono impedire sì, che non confessiamo il grave suo fallo: dall'altra parte la giustizia esige che non gli si appongano errori che non ha professato giammai. Or dov'è nella Divina Commedia ch'ei nieghi ai Pontefici la facultà di possedere, o l'uso conveniente della dominazione temperale?E se per questo che acremente vitupera quegli eccessi di avarizia, i quali il calore della passione gli facea vedere ne principi della Chiesa, si vuole inferire che ogni modo e forma di possedimento intendesse a quelli dinegare, sarà come attribuirgli l'errore del principio, che il reo uso della roba faccia perdere il dominio di essa.

265. Nè altrimenti può dirsi che ei vedesse radicalmente nella costituzione della Chiesa incapacità di possedere; poichè non solo non vi ha niuno argomento per dimostrare cotanta reità di opinione; ma leggiamo espressa gravemente da lui la sentenza contraria. Di fatto nel XX del Pargatorio depo avere narrato con alto sentimento d'indegnazione e di dolore il tristo governo che Filippo il Bello avea fatto del sommo Pontefice Bonifazio VIII.

aggiugne che per colmo di crudeltà si era reso padrone de'beni della Chiesa:

Veggio il nuovo Pilato sì crudele, Che ciò nol sazia, ma senza decreto Porta nel tempio le *cupide* vele <sup>1</sup>.

Dove tutt'i comentatori concordano, che a Filippo si fa colpa di essersi appropriato senza decreto, cioè senza la facoltà dell'apostolica Sede, i beni ecclesiastici: se non che alcuni l'intendono in generale, ed altri per rispetto ai Templari, de' quali quel re, come gli ebbe aboliti, usurpò le ricchezze. Ma l'una e l'altra spiegazione torna allo stesso quanto al nostro proposito. Imperciocchè se Dante teneva che la Chiesa fosse incapace di possedere a chi sarebbero appartenuti di diritto quei beni, se non allo Stato? E se il romano Pontefice non avea, secondo lui, legittima pertinenza ne' beni che le diverse comunanze ecclesiastiche possedevano, qual bisogno sarebbe stato di ottenere un suo decreto per potere un Re dirittamente disporre di quegli averi?

266. Ma la Divina Commedia non è, come dicevamo, un trattato di Politica; nè la ragione della poesia avrebbe consentito all'autore di venire a certe distinzioni, per le quali fa mestieri della discussione più posata del filosofo. Però se bramiamo in questa materia maggiori schiarimenti ci conviene ricorrere ai libri della Monarchia, i quali perchè furono scritti verso quel tempo, che

<sup>\*</sup> Purg. XX, 91.

avea fermate stabilmente le sue politiche idee, e quando era nel bel mezzo del suo lavoro poetico, ci devono essere la più autentica spiegazione dei pensieri nel Poema oscuramente adombrati. Ora secondo la immagine, che quivi espresse della universale monarchia, questa non escludeva le dominazioni de' principi particolari: poichè regni e repubbliche avrebbero avuto lor proprio reggimento, e leggi e costumanze, avvegnachè tutti sottoposti ad un supremo reggitore che darebbe ai popoli cristiani, nelle diversità conservate a ciascheduno, unità di forma politica. Dal quale principio siccome non conséguita, che messa in atto codesto reggimento i signori de varii regni e province perderebbono i loro stati; ma questo solamente, che la loro dominazione starebbe soggetta quanto all'alto dominio al supremo monarca: della stessa maniera non si può per quell'antecedente argomentare, che il Principe universale dovesse dispogliare i Pontefici de' loro possedimenti. E posto che l'Autore tanto si affatica per dimostrare : che il Monarca non riceve dal romano Pontefice l'autorità, e questi deve a quello temporalmente sottostare, avrebbe potuto immaginare di ridurlo lunga mano sotto la condizione degli altri principi particolari? Che se voleva per la potestà di un supremo regolatore frastornare i mali che dall'avarizia, siccome immaginava, de' Papi si derivavano, certo che non credeva gran fatto più moderati di questi gli altri governanti, nè che le passioni di costoro fossero meno pregiudiciali al bene comune. Pertanto se stimò sufficiente per contenerli entro i termini del giusto quel temperamento che li farebbe

soggetti al sommo imperio di un solo, non dovea egli credere che ciò pure fosse per bastare per rispetto ai Pontefici?

267. Ma non vi ha mestieri di deduzioni, quando egli si è spiegato su questo proposito assai chiaramente. Perocchè messosi a dimostrare che la Chiesa non ha virtù di dare autorità all'imperatore romano, fra gli altri argomenti arreca questo, che nè Costantino, nè Carlo Magno, nè altri poteva trasferire nel Pontefice, nè il Pontefice ricevere la giurisdizione imperiale, la quale avrebbe poscia trasmessa negli eletti da lui; conciossiachè l'autorità imperiale non si possa dividere, nè permutare, nè sperperare. Al quale principio fa egli questa eccezione. « Nientedimeno poteva l' Imperatore, in aiuto > della Chiesa, il patrimonio e le altre cose deputare, » stando sempre fermo il superiore dominio, l'unità del no quale non soffre divisione n. Quello adunque che il Monarca non può sceverare dalla sua carica è il superiore dominio, senza il quale non può stare la unità dell'Imperio: fuori di questo ei può al Pontefice deputare il patrimonio, e ogni altra cosa. Non sarebbe adunque il Pontefice romano nell'attuazione della Monarchia di nulla inferiore agli altri principi, i quali per la stessa ragione della unità dell'Impero starebbono sottoposti all'alto dominio di un solo.

Nè debbono fare difficoltà le parole che seguitano: « E poteva il Vicario di Dio ricevere, non come pos-» sessore, ma come dispensatore de' frutti a' poveri di » Cristo; la qual cosa sappiamo essere stata dagli Apo-» stoli fatta ». Imperciocchè queste parole non già la dottrina generale affermata poco innanzi, ma sono un'applicazione particolare nel fatto degli apostoli o di altri, i quali non riceverono come stabili possessori, ma sol come dispensatori de' frutti. E che veramente sia un esempio per un caso peculiare, e nulla più, si fa manifesto per l'argomento storico, col quale conferma la sua dottrina adeguatamente presa; perocchè dice: Se Costantino non avesse avuta autorità, quelle cose dell'Imperio che deputò alla Chiesa in patrocinto di sessa, non avvebbe potuto di ragion deputare; e così la Chiesa ingiustamente userebbe quel dono... Ma il dire che la Chiesa così usi male il patrimento a sò deputato, è molto inconveniente. Adunque è falso puello, di che questo conseguita ».

Le quali sentenze ci sono la più evidente dimostrazione, che si possa desiderare, di ciò che affermiamo. Poichè è certo che Dante vitupera più volte nel Poema la donazione, che conforme a que' tempi si credeva, Costantino fece al Pontefice. Onde bisogna inferire, che sol perciò riprovasse quel fatto, perchè gli pareva che i Pontesici avessero quinei presa occasione di nutrire la capidità de' beni temporali con detrimento della Chiesa; non già che negasse il diritto. E cotesto diritto che esso riconosceva di vera dominazione non diversa da quella degli altri principi temporali ci dichiarano apertamente le parole testè recitate. Concierrachè per dimostrare che l'imperatore potea essere largo alla Chiesa di heni temporali egli adduce questa regione; che dove non fosse così la Chiesa signissazde merebbe quel dono; che dice non

tere. Donde intendiamo che distingueva due cose in questa materia, un uso che qui dice giusto e legittimo, ed un altro uso che altrove condannava come vizioso e riprovevole. Quale sarà nella sua opinione l'uso giusto e legittimo, se non quello ch'esercito mai sempre la Chiesa, qualunque uomo la governasse? Or ei non poteva ignorare che tutt'i Pontefici dai primi tempi che ebbero Stato reputarono legittima la loro dominazione, e la esercitarono tutti, persuasi di avervi diritto come l'hanno nei loro Stati gli altri principi temporali. Questo diritto adunque di una vera signoria dovea Dante confessare ne' Pontefici : perocché altrimenti contra il principio posto, non già questi o quegli per umana infermità, ma tutta la serie de' Pontefici, e per massima professata da tutti, che è quanto dire la Chiesa stessa, avrebbe ingiustamente usato il patrimonio temporale. Per rispetto agli abusi che apprendeva non è così: questi ei faceva derivare dalle umane passioni, e da vizii particolari, che conforme gli pareva, prendessero alimento dal dominio temporale libero e indipendente da ogni altra Potestà superiore: a che si persuadeva sarebbe apposto sufficiente rimedio, costituita la Monarchia universale.

Cotesta distinzione sarà pertanto la regola per la quale potremo dare il giusto valore ai luoghi della Divina Commedia che sembrano contrastare alla dominazione temporale de' Papi: l'abuso che lo spirito ghibellino facea vedere al Poeta nell'esercizio di quella potestà; e contra a questo inveisce: il diritto di avere beni temporali ed autorità di principe: e non troyeremo nè questa ne quello per niuna guisa impugnati, se non in quanto li vuole all'alto dominio sottoposti del romano imperatore. Conchiudiamo colle gravi parole del chiarissimo Fraticelli; del quale tanto più dobbiamo stimare l'autorità, che forse meglio di qualunque altro ha dato mostra di buon giudizio nelle illustrazioni delle opere minori di Dante: « Non intendeva adunque l'Alischieri, che nel Pontefice non potessero unirsi la spiribulale e la secolare potestà, per modo che egli si fosse di diritto sovrano ne' propri Stati, ma sibbene escludeva l'autorità universale sopra gli stati altrui » <sup>1</sup>.

## CAPITOLO XXV.

# Ortodossia di Dante per rispetto alla Potestà spirituale de'romani Pontefici.

268. Più grave senza dubbio, ma più immeritata alla stess' ora è l'altra colpa che alcuni pochissimi fanno a Dante, di avere mostrato di negare l'autorità spirituale de' romani pontefici. Ma de' sofismi di costoro si dee tenere quel conto che merita il perverso studio, con che postisi alla infelice pruova di combattere la verità, nessun mezzo lasciano intentato per allargare le loro file, o co' vivi corrompendo la loro fede, o almeno co'morti calunniando i loro scritti. E beati se possono guadagnare un nome glorioso! Magli empi sforzi sono andati falliti coll'Alighieri, cotan-

<sup>- 2</sup> Pratie, nella Prefaz, ai libri de Monarch.

to immacolata è la fede di lui, e sì luculente le pruove che la dimostrano. Nondimeno perchè agl' inesperti possono fare ombra le sue irreverenti parole contra i Pontefici, segnatamente se giungessero a loro notizia le false interpretazioni degli empi; not crediamo ben fatto difendere da ogni taccia di nequizia la sua fede; e ci sarà facilissimo, ninna cosa essendo tanto aperta nella Divina Commedia, quando il cattolico animo dell'Autore per qualunque verso si miri.

Ripetiamo un'altra volta: Dante fu ingiusto e irriverente contra i romani Pastori. Ma ciò stesso, se per una parte dimostra il suo torto, per l'altra manifesta più chiaramente la dirittura delle sue credenze. Imperciocchè ne' medesimi sfoghi dell' ira ghibellina, quasi pronosticasse che gl' increduli avrebbero quindi tolto argomento di reputarlo uno di loro, ha tanta padronanza di sè, che distingue sempre nelle persone de' Pontefici l'autorità divina di Vicarii di Cristo, ed i vizii di che come uomini gli parevano maculati. Nè si dica coi miscredenti che questa era una maschera di che velarsi co'cattolici. Chi così calunnia mostra si veramente la sua empietà, non già quella del divino Poeta. Gli spacciatori di eresie s'infingono per avere più agio di spargere il veleno; ma lasciano trasparire le ree dottrine dove meno il credi; e talvolta stabiliscono principii, donde il lettore caverà da sè le tristi conseguenze;ed altra fiata ti tenteranno con proposizioni equivoche: finalmente se parlano abbastanza chiaro, alla evidenza de' detti occorrono con ambigue protestazioni, che non debbono già distruggere l'empia sentenza, ma solamente preparare

all'autore una qualunque ritirata. Per contrario se i principii di Dante sono falsi, ei però non ne tace le conseguenze; ed anzi le spinge più oltre degli stessi principii: nendimeno e principii e conseguenze sono di quel genere che abbiamo detto; e la calunnia si assettigli quanto vuole, non può di altro fargli carico.

269. Che poi le significazioni di rispette all'autorità pontificia non sieno vane proteste di animo malizioso, ma spontanee manifestazioni della coscienza cattolica, ci parrà chiaro, se si consideri che gli stessi rimproveri poggiano su la confessione del dogma cattolico, e tante valgeno quanto suppongono quel vero. Così nella celebre invettiva del XIX dell'Inferno s'introduce il sativico Poeta con quelle parole a Niccolò III:

Deh or mi di, quanto tesoro volle Nostro Signore in prima da san Pietro, Che ponesse le chiavi in sua balia?' Certo non chiese, se non: Vienani dietro:

E se non fosse che ancor lo mi vieta La riverenza delle somme chiavi, Che iu tenesti nella vita lieta; Io userei parole ancor più gravi ecc. <sup>1</sup>

Se l'argemente di Dante cammina, mon solo des supporre che l'autorità pontificia fosse istituita da Gesù Cristo nella persona di Pietro, ma che perseverasse nella

<sup>1</sup> Inf. XIX, 90.

Chiesa: imperciocche ponendo l'antecedente che Cristo non chiese danari a s. Pietro per dargli le chiavi del Regno de' cielì, ne vuol dedurre la conseguenza che i Pontefici, che si argomentano d'acquistar quelle chiavi per prezzo, commettono un orrendo peccato, il peccato di Simonia che in quel cerchio è punito. Queste chiavi esplicitamente dice appresso che tenne Nicolò III, per riverenza delle quali gli risparmia più acri rampogne. Non solo adunque riconosce nella Chiesa l'autorità istituitavi da Cristo; ma la riconosce in un Pastore, secondo lui, indegno.

270. Della stessa maniera s. Pietro nel Paradiso rimproverando i Pontefici, che l'ira ghibellina facea vedere a Dante tralignati, così dice:

Non fu nostra intenzion ch'a destra mano Dei nostri successor parte sedesse, Parte dall'altra, del popol cristiano; Nè che le chiavi, che mi fur concesse Divenisser segnacolo in vessillo, Che contra i battezzati combattesse ecc.

Dove, poiche appella pur suoi successori quei Pontefici che riprende, tanto è lungi che disconosca in essi la trasmissione delle sue chiavi, che con questo anzi aggrava le loro colpe, perchè di quelle abusavano per fini mondani. Però le parole che avea poco innanzi pronunziate contra Bonifazio VIII:

<sup>\*</sup> Par. XXVII, 46.

Quegli ch'usurpa in terra il luogo mio, Il luogo mio, il luogo mio, che vaca Nella presenza del Figliuol di Dio ecc.,

non sono che una enfatica espressione di sdegno a significare tanta indegnità di persona, che potea quasi dirsi Sedia vacante. E di fatto di questo istesso Bonifazio il Poeta fa dire al Duca di Montefeltro:

> Nè sommo ufficio, nè ordini sacri Guardò in sè ecc. <sup>2</sup>

Con che vien a riconoscere nella persona invisa il sommo ufficio, cioè l'autorità suprema di Pastore universale della Chiesa.

Ma se da questi luoghi e dagli altri simiglianti che contengono rampogne ai Vicarii di Gesù Cristo, si rivela per lo stesso valore del discorso l'ortodossia dell'autore; quanto più fulgida si manifesta in tanti altri, ne' quali la fede sua spontaneamente sgorga dall' intelletto e dal cuore cattolico? Non vi è quasi tesi di Teologia riguardante la Supremazia del Romano Pontefice che non potrebbe intitolarsi di qualche verso di Dante.

271. E vaglia il vero: l'autorità di supremo Gerarca fu conferita da Gesù Cristo a s. Pietro, e di essa sono simboli nel Vangelo le chiavi. Or ecco nel XXIII del Paradiso le parole di Dante in armonia del dogma:

<sup>1</sup> Par. XXVII. 22.

<sup>2</sup> Inf. XXVII, 19.

- . . . O luce eterna del gran viro ,

  A cui nostro Signor lasciò le chiavi ,

  Che porto giù di questo gaudio miro!
- 272. S. Pietro fermò in Roma la sua sede: di che lo stesso è succedere a Pietro nella sede vescovile di Roma, ed essere Capo di tutta la Chiesa. Ed il Poeta facendo eco all'insegnamento cattolico, così nel II dell'Inferno, parla di Roma, e dell'imperio romano:

La quale e il quale, a voler dir lo vero, Fur stabiliti per lo loco santo, U' siede il Successor del maggior Piero.

273. La Chiesa riconosce nel Pontesce il suo Pastore supremo a cui non altrimenti che a Pietro è commesso da Cristo la cura di tutto il gregge cristiano, conforme gliene sece precetto con quelle parole: Pasce coes meas: E Dante handisce ad alta voce a tatti i fedeli:

Siate cristiani a muovervi più gravi,
Non siate come penna ad ogni vento,
Nè crediate ch'egni acqua vi lavi.
Avete il vecchio, e il muovo Testamento,
E il Pastor della Chiesa che vi guida;
Questo vi basti a vostro salvamento 4.

<sup>2</sup> Par. XXIII. 34.

<sup>2</sup> Inf. II, 24.

<sup>2</sup> loau. XXI, 17.

<sup>4</sup> Par. V. 74.

274. La facoltà di ligare e di sciegliere in ordine al regno de'Cieli è autorità di altissima giurisdizione: e però l'uficio del Pastore della Chiesa, nel senso dei fedeli, non è nudo ministerio. E Dante tante volte confessa nel romano Pontefice questa giurisdizione, quante volte attribuisce a lui le medesime chiavi, che Cristo lasciò a s. Pietro e le fa simbelo di autorità. In virtù di questa ei riconosce ne' pontefici la potestà di liberare dai voti.

Ma non trasmuti carco alla sua spalla Per suo arbitrio alom, senza in volta E della chiave bianca e della gialla.

275. Per la medesima ragione il supremo Pontefice è principio e fonte di ugni sutorità e giurisdizione ne' ministri inferiori della Chiesa, sicché tanta parte ne derivino essi, quanta me viene loro da quello comunicata. E Dante nel simbolo che pone al canto IX del Purgatorio del Sacerdote che proscioglie da' peccati, espressamente nota che tanto e' può fare per virtà delle chiavi che ha ricevuto da Pietro (n. 95). Or siccome le chiavi del regno de' cieli non le possiede più s. Pietro, ma il sue successore, che pur Pietro si appella nel linguaggio ecclesiastice; la giurisdizione che ha il ministro inferiore gli proviene dal successore di Pietro, ossia dal Pontefice. Vero è che Dante parla di un caso particolare; ma questo caso particolare conseguita da

<sup>3</sup> lbid., 55.

un principio generale, per guisa che confessando la conseguenza viene implicitamente ad affermare il principio.

276. Simigliantemente dalla cattedra della verità dee venire la facoltà di disseminare legittimamente la parola di Dio, e combattere gli errori. Conforme alla quale dottrina si fa dire da s. Bonaventura che il Patriarca s. Domenico innanzi che cominciasse la predicazione, addimandò alla santa Sede

Licenza di combatter per lo seme <sup>1</sup>
Del qual ti fascian ventiquattro piante.
Poi con dottrina e con volere insieme,
Con l'uficio apostolico si mosse,
Quasi torrente ch'alta vena preme;
E negli sterpi eretici percosse
L'impeto suo più vivamente quivi,
Dove le resistenze eran più grosse. <sup>2</sup>

277. Per la stessa ragione hanno i Papi il diritto di approvare gl'istituti religiosi: e però dice di s. Francesco:

Ma regalmente sua dura intenzione Ad Innocenzio aperse, e da lui ebbe Primo sigillo a sua religione. <sup>3</sup>

x Il seme è la fede, di cui son frutto i ventiquattro dottori disposti a foggia di due corone concentriche intorno a Dante.

<sup>2</sup> Par. XII. 94.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Par. XI, 91.

278. Per contrario confessa la facoltà di legarenel valore che dà alla scomunica; e ciò che più fa meraviglia, eziandio quando le massime di ghibellino gli doveano far credere che non avesse il Pontefice giusta cagione d'infliggere quella pena. Così tra gli spiriti che incontra nel primo de' quattro partimenti messi dinanzi al Purgatorio, riconosce il ghibellino Manfredi, che morto scomunicato, ma pur pentito, deve quella sua contumacia espiare prima di venire ammesso alla purgazione <sup>1</sup>.

Ma, ripetiamolo, non è bisogno di esempi peculiari. Attribuendo esso ai Pontefici la suprema autorità simboleggiata nelle chiavi di Pietro, viene con questo a professare che tutto ciò che possa essere spiritualmente ligato o sciolto sia obietto di loro giurisdizione.

279. Finalmente la più gran proprietà del Pontificato, quella in cui si fondano tutte le altre è, che il Pontefice Romano è centro dell'unità cattolica, vincolo della fede comune, anzi forma dell'istessa fede; in tanto che non sia capace di salute chiunque si parta della presente vita separato da così fatto principio della unificazione cattolica. La quale verità ombreggia Dante per una vaghissima figura colà dove l'anima del suo amico Casella gli racconta in qual luogo fu dall'angelo ricolta per essere nella spiaggia del Purgatorio tragittata:

Ond'io ch'era ora alla marina volto, Dove l'acqua di Tevere s'insala, Benignamente fui da lui ricolto.

z Purg. III, 136, segg.

### CONCETTO DELLA DIVINA COMMEDIA

A quella foce ha egli or dritta l'ala; Perocchè sempre quivi si raccoglie Qual verso d'Acheronte non si cala. <sup>2</sup>

280. Essendo l'autorità Pontificia un grado si alto, che fa dell' uomo un vicario di Dio su la terra, la persona del Pontefice è quasi altrettanto sacra quanto è quella del Figliuolo di Dio. Di che l'eccesso maggiore della casa di Francia, per giudizio dell'Alighieri, fu il sacrilego strapazzo, che Filippo il Bello fe' di Bonifazio VIII, al quale sappiamo altrimenti quanto egli fosse avverso. Ecco le sue parole:

Perchè men paia il mal futuro e il fatto,
Veggio in Alagna entrar lo fiordaliso,
E nel Vicario suo Cristo esser catto:
Veggiolo un'altra esser deriso,
Veggio rinnovellar l'aceto, e il fiele,
E tra nuovi ladroni essere anciso.
Veggio il nuovo Pilato si crudele
Che ciò nol sazia; ma senza decreto
Porta nel tempio le cupide vele.

E della riverenza che al Vicario di Cristo è dovuta diè un esempio luculento egli stesso nel III girone del Purgatorio, dove avvedutosi che ei parlava collo spirito di Papa Adriano V, compreso di profondo rispetto per

434

<sup>2</sup> Purg. IJ, 100.

<sup>2</sup> Purg, XX, 85.

l'alta dignità che quegli avea sostenuto in vita, cadde ginocchioni, e così volea seguitare il ragionamento:

Io m'era inginocchiato, e volea dire;
Ma come io cominciai, ed ei s'accorse,
Solo ascoltando, del mio riverire:
Qual cagion disse in giù così ti torse?
Ed io a lui: Per vostra dignitate
Mia coscienza dritto mi rimorse .

È chiaro adunque per tutti questi luoghi e parecchi altri, i quali tralascio per amore di brevità, che il Poeta niuna verità contradice di quelle che riguardano il primato del Romano Pontefice.

Per contrario que'passi ne'quali manifesta animo avverso ai supremi Pastori della Chiesa, non sono altro che rampogne della loro supposta avarizia, e lamenti delle triste conseguenze che a quella attribuiva. Il perchè ogni diritta critica addimanda che loro non si dia un'ampiezza di significato che per niuna guisa non hanno, ed inoltre starebbe in opposizione colle dottrine da lui apertamente professate.

281. Solamente un luogo può dare una qualche occasione di calunniare, stante la oscurità delle figure che lo compongono. Io parlo dell'allegoria del XXXII, e XXXIII del Purgatorio, dove il Poeta per la immagine di un carro misterioso simboleggia la sede Pontificia, o la Chiesa in quanto ha per capo il Pontefice, che so-

a in Remain a batter ut with the contractions

Section 1 to the first

no le due interpetrazioni diverse, ma facili a ridursi allo stesso concetto. Ma basta studiare il luogo con animo atteso, ed anche quinci si avrà una pruova luminosa della diritta fede di lui.

Questo carro variamente travagliato(e ne'diversi travagli sono significate le svariate traversie della Chiesa), finalmente fu tutto ricoperto delle piume dell' Aquila. Ecco la dominazione della Chiesa romana che cominciò, a parere di Dante, colla donazione di Costantino. Spuntarono allora tre teste sul timone, e quattro ai quattro angoli della cassa, quelle aventi due corna queste un solo; ed in mezzo di esso carro una meritrice assisa. L'ingombro delle piume nell' intendimento del Poeta è cagione dell' avvenuta mostruosità del carro: che è quanto dire i temporali possedimenti fecero il mostruoso innesto nella Chiesa Romana di vizii che non avea. Tanto adunque vuole in questo luogo significare, quanto negli altri dice, senza velo di allegoria, dell'avarizia che gli pareva di scorgere ne' Pastori della Chiesa. E se negli altri quell' avarizia non distrugge la santità della Sedia, neanco in questo è argomento contra la Sedia stessa. Di fatto noi vediamo che le teste apparse sul carro, e la meretrice che vi si assise lo sformarono sì veramente, ma non lo distrussero. Adunque i vizii de' prelati son cosa mostruosa, come di persone che per l'ufficio dovrebbono esser santissime, ma non corrompono la sostanza della divina istituzione.

282. Il quale senso molto evidente si fa col principio del canto XXXIII. Avea il Poeta nell' ultimo scorcio del canto antecedente raccontato che un gigante sie-

gò il carro da un albero a cui era raccomandato, e via sel trascinò per la selva. Il gigante senza dubbio è Filippo il Bello; ed il rapimento del carro con pari certezza significa la traslazione della corte Romana in Avignone avvenuta per opera di quel re nel 1305, cinque anni dopo il finto viaggio. A quella vista le sette donne, che sono le tre virtù teologali e le quattro cardinali. cantano alternamente il salmo XXVIII: Deus venerunt gentes in haereditatem tuam; pollucrunt templum sanctum tuum; nel quale il Profeta lamenta lo strazio che farebbero gli stranieri del santo tempio, e della città di Gerosolima. Beatrice a quel lutto fe' un sembiante di cordoglio e di pietà simile a quello di Maria sotto la Croce. Ma compiuto il tristo canto essa tramutata nel colore di viva fiamma pronunzio le parole che Gesù Cristo disse a'discepoli poco prima della sua morte: Modicum et non videbitis me, et iterum modicum et videbitis me 1.

Il lamento delle sette donne si versa intorno la violenza che fu fatta al carro, cioè alla traslazione della sede Pontificia in terra straniera, si perchè séguita immediatamente al racconto di quella violenza, si perchè il salmo che cantano è una evidente allusione all' empietà di Filippo. Il salmo di fatto è una profetica descrizione de'sacrilegi e crudeltà, che avrebbe consumato il re Nabuccodonosor colla profanazione del tempio e colla cattività del popolo santo, e poi ripetuto per buona parte Antioco Epifane. Se dunque cantano quel salmo dopo

Joan. XVI, 16.

che han visto da un re straniero e prepotente trascinare an cattività la Chiesa Romana, egli è indubitato che di un tanto sacrilegio e violenza almeno principalmente piangono. E Beatrice che pria si addolora con esse, poi tramutata in sembiante pronunzia le parole citate di Gesù Cristo, che intende ella mai, se non di consolare le compagne predicendo il ritorno della Sede pontificia in Roma? appunto come Gesú Cristo con quel modicum et non videbitis me, et iterum modicum et videbitis me pronunziò la sua risurrezione, dopo che per la morle sarebbe dispartito dagli occhi de' suoi discepoli ; e sì il fece per racconsolare la tristezza di costoro. Nè si dica che la Corte romana tornò circa un mezzo secolo dopo, nè Dante poteva pronosticarlo. Perocchè se non era profeta, era nondimeno buon cattolico: ed egli, e tutti gli altri pii figliuoli della Chiesa vedevano bene che quello era stato di eccezione, e come tale non sarebbe potuto perdurare gran tempo.

Il perchè ogni sano intelletto dee ragionare di questa forma: Se le donne celesti si addolorano di quella traslazione violenta della Sede pontificia, e ne piangono come di un sacrilegio simigliante a quell'altro che re stranieri commisero profanando il tempio di Gerosolima; se Beatrice ne profetizza il ristoramento nel luogo di prima, cioè in Roma; egli è certo argomento che riputavano santissima quella sede ancor dopo l'innesto mostruoso. Ma se così è quell' innesto mostruoso non viziò la sostanza e gli elementi della istituzione. Così dunque teneva Dante.

883. La spiegazione che gli fa poco appresso Bea-

irice non solo non contrasta, ma conferma la nostra. Soggiugne essa: Sappi che il vaso, che il serpente ruppe, Fu e non è. Colla quale sentenza volle far intendere al Poeta che il rapimento del carro non fu passaggiero, com'egli avrebbe potuto arguire vedendolo trascinare nella selva vicina, ma di buona tratta di tempo, e gran pezza lontano dall'albero simbolo dell'imperio romano. Questo conséguita dagli antecedenti; perciocchè pronunziando essa quelle parole appena disparito il carro, non altro potea pretendere con ciò, se non di offerire a Dante come la chiave per aprire il sense del simbolo.

Ma l'evidenza viene da' conseguenti: perocchè aggiugne immediatamente appresse: Ma chi ha colpa crede Che vendetta di Die nonteme suppe . Minaccia cioè irreparabile gastigo a chi ha colpa di quel non essere del carro. Ora i paniti saranno il gigante, cioè Filippo il Bello, e la fuia cioè la donna invereconda. Adunque il fu e non è del carro ha da essere una colpa, di cui possa chiamarsi reo Filippo il Bello. Ma questi solo del rapimento del carro potea dirsi colpevole, non già della sua mostruosa trasformazione avvenuta tanto tempo innanzi, e per altre cagioni. È dunque da inferire che la frase fu e non è significa il ra-

<sup>\*</sup> Fu creduto per antica superstizione, che se l'uccisore dentro nove giorni dall' omicidio mangiasse una zuppa su la tomba dell'ucciso non avesse più a temere la vendetta de' congiunti di quello. Vuol dire adunque Beatrice che non si potrebbe sfuggire la vendetta di Dio, come per una o per altra via si può soventi volte quella degli uemini.

pimento del carro', non già la distruzione di quello, che il Poeta volesse dire accaduta pe' vizii che gli pareva di scorgere nella Corte di Roma. Di che bisogna conchiudere, che quella sentenza sul proposito del carro, non solamente non fan indizio di nessuna eretica pravità, ma piuttosto addimostra il dolore di che ferivano il suo cuore i gravi mali, che alla Chiesa cattolica partori quell'allontanamento dei Pontefici, ed il vivo desiderio del lor ritorno.

284. E la epistola che scrisse ai Cardinali raunati a Carpentras dopo la morte di Clemente V per la elezione del novello Pontefice, ci è la più evidente confermazione di quanto diciamo, e la spiegazione più autentica del presente luogo del Purgatorio; tanto più che la lettera è del 1314, presso a quel tempo, quando probabilmente si occupava di comporre questi ultimi canti. Di fatto vi ha rimproveri acerbi, se si vuole, ed insolenti dell'avarizia, e degli altri mali onde gli accusa; ma nello stesso tempo e per fine di rimediare a que'mali, calde esortazioni di ricondurre in Roma l'apostolica

<sup>\*</sup> Si ascolti a questo proposito Cesare Balbo. « Nel medrsimo » anno 1314 ai 29 novembre morì poi un altro de' grandi avversarii di Dante, Filippo il Bello re di Francia. . . Ma dal trovar » Filippo ancor menzionato e minacciato come vivente nell'ultimo » canto del Purgatorio, si trae la data più certa che sia della composizione di qualunque parte della Commedia. Chè come il canto XXIV (del Purgatorio), ov'è menzione del soggiorno di Lucca » non potè esser fatto prima del giugno, così il XXXIII ed ultimo » non potè esser fatto dopo il novembre 1314 ». Vit. di Dant. tib. II, cap. XII.

sede. Prendiamone un saggio dalle ultime sentenze che riporto dalla traduzione italiana. « La romana città ) d'amendue i luminari I or destituta; ed or per Anni-) bale non che per altri miseranda, sola sedentesi e ve-) dova come più sopra è proclamato, vogliate voi tutti, ) qual'ella è, avanti gli occhi del corpo raffigurare, sic-) come modello dell'immagine nostra ecc...

> Sarà certa per voi fatta l'emenda (abbenchè non sia che all'Apostolica Sede una macchia, ed una scencia cia cicatrice non resti fortemente impressa, e lei cui i cieli e la terra son riservati non deturpi), se voi che di questo divagamento foste autori, tutti unanimi per la sposa di Cristo, per la sede della Sposa che è Roma, per l'Italia nostra, e perchè io dica più pieno, per tutta l'università de' peregrinanti in terra, virilmente combatterete....sì che l'opprobrio de' Guaschi, i quali di tanta furibonda cupidigia accesì, intendono ad usurpare la gloria de' latini, resti a' posteri in esempio per tutt' i secoli avvenire ».

285. I quali sentimenti non sono certo di chi nieghi l'autorità pontificia; o s'infinga per negarla. Ondechè conchiudiamo, che se Dante si lasciò dalle preoccupazioni ghibelline condurre per poco in errore, l'errore non si versò intorno il dogma, nè si distese a deduzioni ereticali. Del rimanente le tristi sperienze non avevano ammaestrati que' tempi ancora forti nella fede a qual soverchio potesse aggiugnere la malizia de-

x I due luminari sono il Pontefice e l' Imperatore conforme si luogo del XVI del Purgatorio da noi citato nel capitolo preced

gli uomini per volere abbattere la pietra su cui è fondata la Chiesa, o sia tentando con pretesti politici di distruggere la potestà temporale de' Pontefici, o con più aperta empietà calunniando che fosse in quella corrotta la dottrina di Gesù Cristo. La quale considerazione se non toglie, sminuisce almeno il torto di Dante. Nel quale proposito mi piace di riportare il giudizio di Vincenzo Borghini. « Vedendosi, egli dice, quanto nel resto » sia stato cauto (Dante) mostrando la sua pietà, e'l y gran zelo che ebbe, si può credere che se avesse scrit-» to a questi tempi, avrebbe lasciato di dir molte cose . per il pericolo dello scandalo, che a quelli » tempi non era, per non essere arrivata ancora l'impie-» tà delli eretici tant'oltre, che negando l'autorità del » Vicario di Cristo e capo della Santa Chiesa in terra, » le chiamassero Anticristo; e perchè siccome non disse » mai contro all'autorità, così si sarebbe guardato di » dir contra i costumi, onde gli altri avessero poi a pi-» gliar occasione tutta contraria a quello che era il suo » fine, come di sopra si è detto » 1.

Le quali cose così chiarite possiamo finalmente rimetterci su la via, donde ci è convenuto divertire, sia per cessare ogni occasione di scandolo che altri potesse torre di noi per le cose che dovrem dire, sia perchè queste non si torcessero in aggravio del Poeta in senso peggiore che ei non tenne,

<sup>1</sup> Vinc. Borgh. ediz. cit. pag. 225,

#### CAPITOLO XXVI.

Dante ripone nel principio guelfo la causa della comune corruzione per la larga influenza che ha per esso l'avarizia.

286. Ora che abbiamo esposte, quanto almeno era necessario, le idee politiche dell' Alighieri, vediamo per qual maniera le attui nel Poema, ed al Concetto di esso le riferisca secondo il riguardo politico a cui lo estende.

Incontrò a Dante di vivere in tempo di fazioni e di brighe civili, che non solo l'Italia miseramente dilaceravano, ma una stessa città, e sovente una stessa famiglia in più parti orribilmente dimembravano. I dissidii accendono le passioni, e le passioni non sapute o non potute infrenare dalle leggi rompono ne'più sformati delitti. E così addivenne a que' tempi. Dante filosofo e cristiano non poteva osservare con occhio indifferente il gran guasto e la universale corruzione de' pubblici costumi; guasto e corruzione che tanto più gli contristavano l'animo e più rovinosi gli apparivano, in quanto il confronto non di altro che di un secolo innanzi li cresceva col paragone, e la pochezza del tempo in che si erano compiuti mettea sospetto di danni peggiori per l'avvenire. Chi non rimane profondamente commosso di que' versi del XV del Paradiso, coi quali Cacciaguida dipinge il vivere riposato e tranquillo dell'antica renze?

Fiorenza dentro dalla cerchia antica, Ond'ella toglie ancora e terza e nona, Si stava in pace, sobria e pudica.

Non avea catenella, non corona, Non donne contigiate, non cintura Che fosse a veder più che la persona.

Non faceva nascendo ancor paura La figlia al padre; chè il tempo e la dote Non fuggian quinci e quindi la misura.

Bellincion Berti vid'io andar cinto Di cuoio e d'osso, e venir dallo specchio La donna sua senza il viso dipinto;

- E vidi quel de'Nerli, e quel del VecchioEsser contenti alla pelle scoverta,E le sue donne al fuso ed al pennecchio.
- O fortunate! e ciascuna era certa Della sua sepoltura, ed ancor nulla Era per Francia nel letto deserta.
- L'una vegghiava a studio della culla, E consolando usava l'idioma, Che pria li padri e le madri trastulla;
- L'altra traendo alla rocca la chioma, Favoleggiava con la sua famiglia De'troiani, e di Fiesole, e di Roma.
- Saria tenuta allor tal meraviglia Una Cianghella, un Lapo Salterello, Qual or saria Cincinnato e Corniglia. <sup>2</sup>

<sup>2</sup> Par. XV, 97.

Or di tanta mutazione il medesimo Cacciaguida rione nel canto appresso la cagione nella mescolanza 'innumerevoli famiglie nuove colle antiche famiglie orentine:

Ma la cittadinanza, ch'è or misto Di Campi e di Certaldo e di Figghine, Pura vedeasi nell'ultimo artista. O quanto fora meglio esser vicine Quelle genti ch'io dico, e al Galluzzo E a Trespiano aver vostro confine, Che averle dentro; e sostener lo puzzo Del villan d'Aguglion, di quel da Signa, Che già per barattare ha l'occhio aguzzo! Se la gente ch'al mondo più traligna, Non fosse stata a Cesare neverca, Ma, come madre a suo figliuol, benigna, Tal fatto è fiorentino, e cambia, e merca, Che si sarebbe volto a Simifonti, Là dove andava l'avolo alla cerca. Sariesi Montemurlo ancor de' Conti; Sariensi i Cerchi nel pivier d'Acone, E forse in Valdigrieve i Buondelmonti. Sempre la confusion delle persone Principio fu del mal della cittade, Come del corpo il cibo che s'appone. <sup>1</sup>

Dalla stessa cagione nel XVI dell' Inferno afferma ingenerata ne'fiorenti ogni dismisura di vizii:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Par. XVI, 49.

La gente nova e i subiti guadagni Orgoglio e dismisura han generata, Fiorenza in te, sì che tu già ten piagni.

287. Or come tanta gente avveniticcia in Firenze? Certo per le divisioni e pe' commovimenti delle diverse parti politiche: sicche ultimamente ogni pubblica corruttela debba rifondersi come in causa universale nella discordia degli animi e ne'dissidi civili. E veramente que'mali che ne'luoghi citati asserisce operati dalla mescolanza delle persone, altrove dice derivati dalle scisme politiche.

Di fatto così nel VI del Paradiso fa parlare l'imperatore Giustiniano:

Omai puoi giudicar di que'cotali <sup>1</sup>
Ch'io accusai di sopra, e de'lor falli,
Che son cagion di tutt'i vostri mali.
L' uno al pubblico segno i gigli gialli
Oppone, e l'altro appropria quello a parte,
Sì ch'è forte a veder qual più si falli <sup>2</sup>.

288. Ma se Dante avea tanto buon senno, che riconosceva la vera cagione della universale corruzione, non seppe però essere giusto a segno che volesse ugualmente distribuire il biasimo tra guelfi e ghibellini. Accusa sì veramente pur essi i ghibellini, ma sol per questo che non erano consenzienti ai loro principii; però dice appresso:

Intende i guelfied i ghibellini.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Par. VI, 97.

Seguan gli ghibellin, seguan lor arte Sott'altro segno, chè mal segue lui Sempre chi la *giustizia* e lui diparte.

Cotalchè ne'guelfi come tali, cioè operanti secondo i loro principii viene a riferire formalmente la causa dei mali comuni. Ora siccome il principio de'ghibellini era la superiorità temporale dell'Imperatore, così per opposto il principio de' guelfi era la maggiore influenza de' Papi come principi temporali: e però nella opinione di Dante cotesta preminenza assoluta de Pontefici era il principio generatore del quelfismo, e l'ampliazione di essa la conseguenza o l'applicazione di quel principio. Dove non conducono gl'ingegni anco supremi le false opinioni onde sieno preoccupati? Dante di quel sano giudizio, di quella vasta dottrina, Dante filosofo e teologo sommo, partendo da questa idea, e procedendo di sofisma in sofisma potè venire alla stranissima conseguenza, che della corruzione universale fossero in col. pa i Papi come aventi dominio indipendente. Noi certo non vorremmo che lo avesse pensato: vorremmo almeno poterne dubitare: ma egli troppo chiaramente ha espressa la propria opinione.

289. E vaglia il vero, abbiamo di già veduto che la corruzione di Firenze con diritto discorso reputò alla nuova cittadinanza formatasi di famiglie raccogliticce, che le civili dissensioni come che fosse, chiamarono in quella città. Bene: ma chi fu causa di tutto questo? Non tarda a rispondere, che certo la gente, che avrebbe dovu-

## 448 . CONCETTO DELLA DIVINA COMMEDIA

to amare l'imperatore come la madre un figliuolo, ne venire con essolui a litigi su cose temporali; che è quanto dire la Potestà ecclesiastica. Senza quelle brighe non sarebbero state divisioni di animi, nè scisme ne confusione di persone nelle città; e Firenze seguiterebbe ad essere quella Firenze di un secolo innanzi. Le sue parole le abbiamo registrate pocanzi:

Se la gente che al mondo più traligna Non fosse stata a Cesare noverca, Ma, come madre a suo figliuol, benigna ecc.

E perchè non si creda che così divisasse solamente per rispetto alla sua patria, con pari asseveranza, e fermo nello stesso concetto ritrova nelle differenze degli uomini di Chiesa coll'imperatore la funesta cagione de' mali di tutta Italia. Chi non ha letta l'acerbissima invettiva contra l'Italia nel VI del Purgatorio? Or di que' mali che travagliavano il bel paese non altri è reo nella sua opinione, che la Corte di Roma. Ed ecco ne'versi seguenti compresa brevemente la sua colpa:

Ahi gente che dovresti esser devota, E lasciar seder Cesar nella sella, Se bene intendi ciò che Dio ti nota; <sup>1</sup>

x Allude al detto evangelico: Reddite ergo quae sunt Caesari. Caesari, et quae sunt Dei Deo (Matt. XXII, 21) Perciocchè Dante. come si è veduto, credeva che l'imperatore avesse da Dio il dirito miall' perio del mondo.

Guarda com'esta fiera è fatta fella Per non esser corretta dagli sproni, Poi che ponesti mano alla predella.

Ma come mai la influenza guelfa può tanto? Perchè per essa l'appetito de' beni temporali, che è principio di ogni disordine morale, ha libera balia nella società. E questa è la ragione più universale della corruttela de' popoli attribuita da Dante al mal governo; a cui si riduce agevolmente anche l'altra delle civili discordie poco innanzi spiegata. Ma noi la dobbiamo dichiarare con ogni diligenza, essendo essa il principio da cui ci devono provenire le più rilevanti conseguenze pel nostro assunto. Udiamo per primo come a questo proposito fa ragionare Beatrice:

O cupidigia, che i mortali affonde
Sì sotto te, che nessuno ha podere
Di trarre gli occhi fuor delle tue onde!
Ben fiorisce negli uomini il volere;
Ma la pioggia continua converte
In bozzacchioni le susine vere.
Fede ed innocenza son reperte
Solo ne'parvoletti; poi ciascuna
Pria fugge che le guance sien coverte.
Tale, bulbuziendo ancor, digiuna,
Che poi divora, con la lingua sciolta,
Qualunque cibo per qualunque luna;

E tal, balbuziendo, ama ed ascolta

La madre sua, che con loquela intera,
Disia poi di vederla sepolta.

Così si fa la pelle bianca nera r

Nel primo aspetto della bella figlia
Di quel che apporta mane e lascia sera.

Tu, perchè non ti faccia maraviglia,
Pensa che in terra non è chi governi;
Onde si svia l'umana famiglia. 2

Adunque la cagione immediata di tanto universale pervertimento è la cupidità, la quale quando assolutamente si adopera, come a questo luogo, nell'uso comune della lingua significa l'appetito disordinato di guadagni, di signorie ecc. Nondimeno la cupidigia per questo ha sì gran forza, che manca il diritto reggimento. E perocchè nella opinione di Dante, il diritto reggimento, quello cioè del monarca universale già ordinato da Dio, non è potuto mettere in atto per la opposizione de' guelfi, essi sono ultimamente la cagione perchè la cupidigia possa tanto; e così per essi la umana famiglia si disvia.

290.I quali pensieri hanno più ampio e pieno svolgi-

La bella figlia di quel che apporta mane e lascia sera, è la natura umana conforme l'assioma degli antichi filosofi, Sol et homo generant hominem. Il paragone sta in questo, che come la pelle dell' uomo in principio bianca, col tempo addiviene scura; così parmente i costumi di buoni si cangiano in rei.

<sup>2</sup> Par. XXVII, 121.

ento nel discorso che si fa recitare da Marco Lomrdo nel XVI del Purgatorio. Il Poeta lo interroga a e si dovesse reputare tanta perversità di opere, quanera nel mondo, se alle sinistre influenze delle stelle, o altra cagione per ventura esistente nel mondo stesso:

Lo mondo è ben così tutto diserto
D' ogni virtute, come tu mi suoni,
E di malizia gravido e coverto;
Ma prego che mi additi la cagione,
Sì ch'io la vegga, e ch'io la mostri altrui;
Chè nel ciel uno, ed un quaggiù la pone.

arco Lombardo premesso che le influenze degli ai, ancora quanto iniziassero tutt'i movimenti delnimo, non potrebbero mai indurre necessità, essendo iomo libero di sua natura; e quindi negato che la corzione universale sia effetto degl'influssi celesti, soggiue:

Però se il mondo presente disvia,
In voi è la cagione, in voi si chieggia;
Ed io tene sarò or vera spia.
Esce di mano a Lui che la vagheggia
Prima che sia, a guisa di fanciulla,
Che piangendo e ridendo pargoleggia,
L'anima semplicetta che sa nulla,
Salvo che mossa da lieto Fattore,
Volentier torna a ciò che la trastulla.

<sup>1</sup> Purg. XVI, 58.

Di picciol bene in pria sente sapore; Quivi s'inganna, e dietro ad esso corre, Se guida o fren non torce il suo amore.

Onde convenne legge per fren porre, Convenne rege aver che discernesse Della vera cittade almen la torre.

Le leggi son, ma chi pon mano ad esse? Nullo; però che il Pastor che precede Ruminar può; ma non ha l'unghie fesse.

Perchè la gente che sua Guida vede Pure a quel ben ferire, end'ella è ghiotta, Di quel si pasce, e più oltre non chiede.

Ben puoi veder che la mala Condotta È la cagion che il mondo ha fatto reo, E non natura che in voi sia corrotta.

Soleva Roma che il buon mondo feo Due soli aver, che l'una e l'altra strada Facèn vedere e del mondo e di Deo.

L'un l'altro ha spento; ed è giunta la Spada Col Pasturale, e l'uno e l'altro insieme Per viva forza mal convien che vada;

Però che giunti, l'an l'altro non teme. Se non mi credi pon mente alla spiga, Ch'ogni erba si conosce per lo seme.

In sul paese ch'Adige e Pò riga Solea valore e cortesia trovarsi Prima che Federigo avesse briga:

Or può sicuramente indi passarsi Per qualunque lasciasse, per vergogna Di ragionar co'buoni, d'appressarsi. Ben v'en tre vecchi ancora, in cui rampogna L'antica età la nuova, e par lor tardo Che Dio a miglior vita li ripogna: Currado da Palazzo, e'l buon Gherardo, E Guido da Castel, che me' si noma Francescamente il semplice Lombardo. Di oggimai che la Chiesa di Roma, Per confondere in sè duo reggimenti Cade nel fango, e sè brutta, e la soma.

Il discorso che abbiamo riportato è quasi la sintesi lle idee di Dante intorno al hene politico, morale, e ligioso de popoli; e, como dicevamo la manifestaziopiù esplicita del suo modo di spiegare la depravazioi del suo secolo. E già noi, disaminando più indietno 1. 261) una porzione di questo medesimo passo, vemmo che il rege, cioè l'imperatore, dev'essere la scorde'popoli quanto a dirigerli per la strada del mondo, pè della terrena felicità; siccome il Papa dall'altro can-, ha debito di guidarli per la strada di Dio. Adunque il principio ghibellino è la cagione di ogni bene. Ma mondo ei soggiugne è tutto depravato, e di malizia 'avido e coverto: per ragion de' contrarii le causa non iò essere altrove che nell'elemento guelfe. Di fatto ti dice si è giunto il Pasturale solla Spada: cioè Ha persona del Bontefice sonosi uniti due supremi eggimenti, l'uno spirituale, l'altro temporale (che è il 'incipio guelfo); ed ora che n'è avvenuto? che l'uno on può essere contrappesato dall'altro; e così la medesima persona non può essere nè buon Pastore di anime, nè buon Correttore di popoli. È un sofisma suggerito dallo spirito ghibellino: ma noi non dobbiamo esaminare il valore degli argomenti di Dante; ma sì la significazione delle sentenze.

Ed egli dall' antecedente già posto si fa da Marco Lombardo dedurre la spiegazione della universale corruzione. L'anima, questi dice, esce di mano al Creatore priva di cognizioni, ma fornita dell'istinto che la muove alla felicità: sente il sapore de' piccioli beni, ed ingannata vi corre dietro, se guida o freno non torce altrove il suo amore. Ecco la necessità delle leggi che sono il freno; ecco la necessità della guida che è l'Imperatore. Le leggi vi sono: ma non è chi le faccia servare, perciocche l'Imperatore non può per la opposizione che ha da' guelfi esercitare il comando. Per contrario il Pastore della Chiesa ruminar può, ma non ha l'unghie fesse; che è quanto dire possiede la sana dottrina, e l'insegna; ma non precede col buon esempio. II quale simbolo è tolto dalle Scritture, poichè agli ebrei era proibito mangiar le carni di animali che non ruminassero e non avessero le unghie divise ; e gli espositori comunemente riconoscono nel ruminare figurata la sapienza, e nelle unghie separate i costumi. 1 Che ne conseguita? L' istinto naturale, che ha detto innanzi, verso i beni temporali non essendo moderato dal freno delle leggi, ed avendo dall'altro canto una spinta

<sup>\*</sup> Levit. XI, Deutor. XIV.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Vid. Salmer. Prolagom. n. 19, De sensu Spirit. Scripturae.

potentissima dall'esempio del Pastore romano, corre con più sfrenatezza verso di quelli. L'appetito adunque di questi beni temporali ne' Pontefici, ossia la loro avarizia, è quella che aguzza la cupidigia delle ricchezze nel gregge cristiano, dalla quale scaturiscono come da fonte universale tutte le iniquità.

Però la gente che sua guida vede
Pure a quel ben ferire ond'ella è ghiotta,
Di quel si pasce, e più oltre non chiede.
Ben puoi veder che la mala Condotta
È la cagion che il mondo ha fatto reo,
E non natura che in voi sia corrotta.

Compatiamo ancora qui al delirio ghibellino; ed intanto non ci gravi di vederne in due altri luoghi l'applicazione; così gran luce può quinci provenire alla nostra Dimostrazione.

291. Nell' VIII del Purgatorio avvenutosi in un Corrado Malaspina fa questo sovrano elogio della famiglia di lui:

La fama che la vostra casa onora, Grida i signori, e grida la contrada, Sì che ne sa chi non vi fu ancora.

Ed io vi giuro, s'io di sopra vada, Che vostra gente onrata non si sfregia Del pregio *della borsa* e della spada. Uso e natura si la privilegia, Che perch' il Capo reo lo mendo terca, Sola va dritta, e'l mal cammin dispregia.

La liberalità e la cortesia è dunque a suo parere la potissima gloria de' signori Malaspina. La quale però non sarebbe tanta, se non fossero universali gli esempli de' vizii contrarii. Ma la lor casa per antica costumanza e per privilegio di natura è una eccesione de' perversi costumi indotti dal *Capo reo*, che è Bonifazio VIII. Donde rileviamo il suo pensiero, che i persersi costumi del mondo devono essere radicati nel vizio contrario alla liberalità e cortesia, cioè nell'interesse, e che il mal governo di Bonifazio è la causa, perchè siasi universalmente sfrenata la cupidigia.

292. Della stessa maniera presso la fine del XVIII del Paradiso dall' avarizia del romano Pastoro riconosce il guasto di tutto il mondo. Sono tre apostrofi, al pianeta di Giove, alle anime ivi stanziate, ed al medesimo Boni fazio, tra sommamente poetiche, e fieramente ghibeline non so qual più.

O dolce stella, quali e quante gemme Mi dimostraron che nostra giustizia Effetto sia del ciel che tu ingemme t Perch' io prego la mente in che s'inizia Tuo moto e tua virtute, che rimiri Ond'esce il fumo che tuo raggio vizia;

<sup>2</sup> Purg. VIII, 124.

Si che un'altra fiata omai s'adiri Del comperare e vender dentro al templo, Che si murò di segni e di martiri. F O milizia del ciel, cu' io contemplo, Adora per color che sono in terra, Tutti sviati dietro al malo esemplo. Già si soleva colle spade far guerra; Ma or si fa togliendo or qui or quivi Lo pan che il pio Padre a niun serra. Ma tu che sol per cancellare scrivi, Pensa che Pietro e Paolo che moriro Per la vigna che guasti, ancor sen vivi. Ben puoi tu dire: Io ho fermo il disiro Si a colui che volle viver solo. E che per salti fu tratto a martiro, Ch'io non conosco il Pescator, nè Polo.

È troppo chiaro il sentimento. Tutti si dicono sviati distro il malo esemplo di Bonifazio; e intanto le epere di cui questi è accusato son colpe di avarizia, come di comprare e vendere dentro al Templo, cioè di trafficare le cose spirituali, di separare dalla comunione de'fedeli per cancellare le scomuniche a prezzo di danaro, e finalmente di aver così fitto l'animo nella effigie del Battista (cioè nei fiorini d'oro colla impronta di quel santo), che per essa non si riconosca nè Pietro, nè Pao-

z Par. XVIII, 115.

lo. Adunque il *malo esemplo* che ha sviato e corrotto tutto il mondo è l'avarizia di quel Pontefice. <sup>1</sup>

Per le quali cose possiamo ultimamente conchiudere che nella opinione di Dante al predominio del principio guelfo si dovessero imputare i pubblici mali, in quanto ei credeva che per questo avesse larghissimo campo l'avarizia, origine universale di ogni guasto.

### CAPITOLO XXVII.

## Il Veltro e la sua impresa.

293. Ci ricorda che Virgilio in quella che propose al nostro Poeta il buon consiglio di fare il viaggio dell'Inferno per andar libero della Lupa, gli predisse un tempo, quando un terribile Veltro finalmente la perderebbe. Del quale vaticinio ricordevole il Poeta fè al XX del Purgatorio quella sclamazione, colla quale invocava dalle celesti influenze il magnanimo Eroe futuro sterminatore del brutto mostro. E già sappiamo che quel malanno apparso sotto la pelle di lupa fu l'avarizia. Or chi era quest'uomo straordinario, che dovea sbandire l'avarizia del mondo? E potè Dante pensare che fosse possibile la impresa?

Chi sia in particolare il profetato da Virgilio a noi non importa gran fatto il saperlo. Ma quanto alla spe-

x Chi bramasse conoscere, per quel che si può, la vera storia di Bonifazio VIII, legga la bell'opera del ch. p. Luigi Tosti Cassinese; e vedrà quanto sia stato ingiusto il mondo contra di questo Papa.

ranza che che quest'uomo fosse per cacciare dall'universo mondo, e nabissare in inferno l'avarizia, purchè s'intenda nel vero senso dell' Alighieri, essa non e più strana della sua *utopia*: ed anzi possiamo dire che sono la stessa cosa.

E vaglia il vero: noi abbiamo dimostrato che Dante fa derivare tutt'i mali della società dalla tristizia del governo guelfo: abbiamo dimostrato ancora che intanto la influenza guelfa induceva per suo giudizio così gran guasto, perchè per essa l'avarizia occupando liberamente gli animi veniva a generare tutt' i vizii, di cui è comune radice. Or quale rimedio si sarebbe potuto apprestare a cotanto male? L'unico, conforme il divisamento di lui, era, se si mettesse in atto la forma da sè ideata della Monarchia. Imperciocchè, se ci ricorda, dopo che Beatrice nel XXVII del Paradiso gli ebbe largamente spiegati i funesti effetti della cupidità, aggiunse che non doveva meravigliarsi se tanto danno arrecava la malnata passione, conciossiachè in terra mancava il buon governo:

Tu, perchè non ti faccia meraviglia, Pensa che in terra non è chi governa, Onde si svia l'umana famiglia <sup>1</sup>

Ed ora ci è aperto che volesse intendere. Mercecchè posta la sua ferma credenza, che il governo dell'imperatore era il solo giusto e legittimo reggimento, il reggi-

<sup>\*</sup> Par. XXVII, 139.

mento voluto da Dio, ei doveva per conseguente avar come certo, che tanto fosse mancare l'imperatore, quanto mancare chi governasse. Ma ella gli dà speranza, che quinci a non melto si cangerebbero in meglio le cose, perocchè séguita dicendo:

Ma prima che Gennaio tutto sverni, r Per la centesma, ch'è laggiù negletta, Ruggeran si questi cerchi superni, Che la fortuna, che tanto s'aspetta, Le poppe volgerà u' son le prore, Si che la classe correrà diretta; E vero frutto verrà depo il fiore,

Il quale luogo è per egui modo paratleto ai due selebri del I dell' Inferno, e del XX del Purgatorio. Imperciocchè, come in quelli la Lupz, ossia l'appetito diserdinato delle ricchezze ha si gran parte ne' mali del
mendo; similmente qui la cupidità, ossia l'appetito disordinato de'beni temporali, si pone siccome causa della sì gran corruzione del genere umano: e come in quelli si prenunzia il Veltro che dovrà sterminare la Lupz;
così parimente in questo è predetto l'uomo straordinario che dovrà estirpare la cupidigia. Ed ei lo farà stabilendo il buon governo, per difetto del quale il disfre-

z È una maniera figurata per indicare che non passerebbe luogo tempo e ruggirebbero i cieli per operare co' loro movimenti la gran mutazione. Nel medesimo senso disse il Petrarca: E fiatico-sa piana anzi mill'anni, intendendo significare: presto ti sarà piana.

nate appetito opera cotanto male. Ecce adunque nelbe più semplice formola la impresa del Veltre « attuare la idea della Monarchia universale » che è origine di ogni bene per le ragioni discorse ne' tre libri de Monarchia, ed è cessazione di ogni male, perchè distrugge il principio generatore di ogni vizio, cioè l'avarizia.

294. Il famoso elogio del Veltre compreso ne' due versi:

Questi non ciberà terra, ne peltro, Ma sapienza, amore, e virtute

ha dato tanto da pensare a'comentatori; e nulla sinora, a quanto mi sappia, si è detto, che abbia potuto pienamente soddisfare. E certo se queste parole si vogliono esaminare separatamente dall' intero concetto politico dell' Alighieri non possono avere niuna prebabile spiegazione. Ma facciamo di considerarle colle la luce che ci viene da'suoi pensieri ampiamente svolti nella Monarchia e nella Divina Commedia, e ci sembreranno una conseguenza necessaria della sua politica idea.

Come si è mostrato, ei pensava che l'avarizia producesse egui male nella società, perchè attuata dal principio guelfo, che per lui era il cattivo governo. Per ragione de' contrarii la Monarchia stabilita sopra opposto fondamento, conterrebbe la ragione di ogni bene. E questo concetto largamento svolge nel I libro del suo trattato, da cui riporto scrupolosamente le parole nello stesso eriginale latino, cotanta mi sembra la loro rilevanza.

« Remota cupiditate omnino, così egli, nihil iustiliae ∍ restat adversum; unde sententia Philosophi est, ut quae » lege determinari possunt, nullo modo iudici relinquan-» tur. Et hoc metu cupiditatis fieri oportet de facili men-» tes hominum detorquentis. Ubi ergo non est quod pos-» sit optari, impossibile est ibi cupiditatem esse: destru-» ctis enim obiectis passiones esse non possunt. Sed Mo-» narcha non habet quod possit optare: sua namque iu-» risdictio terminatur Oceano solum; quod non contin-» git Principibus aliis, quorum principatus ad alios ter-» minantur... ex quo sequitur quod Monarcha sinceris-» simum inter mortales iustitiae possit esse subiectum. » Praeterea quemadmodum cupiditas habitualem iusti-» tiam quodammodo, quantumcumque pauca, obnubi-» lat: sic charitas, seu recta dilectio, illam acuit atque » dilucidat. Cui ergo maxime recta dilectio inesse po-» test, potissimum locum in illo potest habere institia: » huiusmodi est Monarcha. Ergo eo existente, institia » potissima est, vel esse potest. Quod autem recta dile-» ctio faciat quod dictum est hinc haberi potest. Cupi-» ditas namque, societate hominum spreta, quaerit alie-» na; charitas vero, spretis aliis omnibus, quaerit Deum » et hominem, et per consequens bonum hominis. Cum-» que inter alia bona hominis potissimum sit in pace vi-» vere (ut supra dicebatur), et hoc operetur maxime » atque potissime iustitia; charitas maxime iustitiam vi-» gorabit, et potior potius ».

Il quale discorso sceverato dalle forme scolastiche si assomma in questo: che il monarca essendo signore di tutto non può dar luogo nell'animo suo alla cupidità: ei dunque va libero di quella passione, donde prendono cominciamento tutt' i vizii. Per contrario è il subietto più acconcio della giustizia, che suole dalla cupidità massimamente essere impedita; è il più disposto all'amore universale, che non ha rattento degl'interessi privati, e viemeglio invigorirà la giustizia: finalmente per la stessa ragione che non cupido, e giusto, ed amorevole con tutti procaccerà il miglior bene della società, la pace universale. Non sono l'applicazione di questo ragionamento i due celebri versi,

# Questi non ciberà terra nè peltro, Ma sapienza virtute e amore?

E perchè dunque vorremo fiaccarci il capo per vedere a chi sivogliano riferire, se ad Ugaccione della Faggiola, o a Cane della Scala, se sieno una fine adulazione del Poeta, o vi abbia un fondamento nel fatto, e che so io, per conchiudere finalmente, almeno nell'interno dell'animo, che contengono un enigma inesplicabile? Qualunque sia il personaggio, egli rappresenta il principio della Monarchia, e la sua impresa è attuazione della Monarchia. Quali che sieno i suoi difetti particolari, ei come Veltro, non ciberà terra ne peltro, perchè il fine della sua impresa non è la cupidità, ma la distruzione di essa. Per opposto il suo cibo sarà Sapienza, amore e virtute, perocchè lo animerà il pensiero d'indurre il regno dell'amore, nel quale il principio regolatore sarà la carità, il regno della virtù, in cui dominerà la giustizia, il regno della Sapienza dove tutt'i mezzi saranno indirizzati alla tranquillità dell'ordine, che è pace.

Questo è il secolo di oro immaginato da Dante, di cui tutti gli antichi comentatori, discorrendo del Veltro, fanno un motto: e tra gli altri l'Anonimo, e Iacopo della Lana, in questo più poeti dello stesso Dante, ti san dire che, corse tutte l' età del mondo, verrà l'ultima simigliantissima alla prima, e però anch'essa di oro, nella quale per opera di quésto Veltro sarà rinnovellata la faccia dell'universo .

295. Intanto perchè tutto rimanga con piena evidenza dimostrato pertesti della Divina Commedia, disponiamo le seguenti proposizioni.

Prop. I. Il Veltro dovrà stabilire la forma della Monarchia, nella quale l'Imperatore abbia l'autorità che gli conviene di diritto divino. Per contrario abbatterà la dominazione guelfa, di cui è principale sostegno la Casa di Francia. Dimostriamola.

L'imperatore Giustiniano nel VI del Paradiso dopo aver tessuta la storia dell'imperio romano per comprovare il diritto divino della Monarchia universale, così parla dell'Aquila simbolo dell'Impero:

E non l'abbatta esto Carlo novello Co' guelfi suoi, ma tema degli artigli Che a più alto leon trasser lo vello.

x Il Tommeseo cita del Tritemio una profezia che correva di que' tempi. Unus erit mundi Dominus salus. Imperium romanum exaltabitur. Tyrannus gallorum rex cadet cum baronibus suis. Ediz. mil. 1854 — 1856. Molte fiate già pianser li figli Per la colpa del padre, e non si creda Che Dio trasmuti l'armi per suoi gigli.

Ha dunque fede il Poeta che presto o tardi il diritto divino sarà un fatto; conciossiachè il nerbo de guelfi, che è ta casa di Francia non possa nulla contra il decreto di Dio. Ed ora chi compirà cotesto decreto? Era apparsa sul carro misterioso, che vedemmo essere simbolo della Sede pontificia, una meretrice, ed accanto a questa un Gigante? La meretrice, nell'intendimento del Poeta ghibellino, è la Corte romana rappresentante il principio guelfo, ed il Gigante è Filippo il Bello di Francia. Nel rapimento del carro Beatrice scorge la suprema dismisura de' falli di quel re, che finalmente provocheranno la vendetta del Cielo. Essa già la legge nel corso delle stelle che si affrettano di portare il tempo del grande avvenimento; poichè dice:

Non sarà tutto tempo senza reda L'Aquila che lasciò le penne al carro, Perchè divenne mostro e poscia preda.

L'imperatore cioè rederà i suoi stati, com'è di diritto divino. E per qual modo ? Udiamolo ne' seguenti versi:

Ch'io veggio certamente, e però il narro A darne tempo già stelle propinque Sicure d'ogni intoppo e d'ogni sbarro;

z Par. VI, 106.

<sup>2</sup> Purg. XXXII, 148, segg.

297. Prop. III. Cessata per opera del Veltro l'avarizia de' pastori, cesserà l'influenza del cattivo esempio tanto efficace cagione della universale perversità.

È immediata conseguenza di quei luoghi, dove l'avarizia de' Pastori si pone siccome causa della morale corruzione del mondo, e di quegli altri dove si prenunzia il Veltro, che dovrà combattere un tal vizio. Gli uni e gli altri sono stati da noi disaminati.

298. Prop. iv. Il Veltro colla sua impresa abbatterà l'avarizia in generale. Tutt'i disordini morali per le sentenze della Scrittura e de' Padri, come fu dimostrato, provengono generalmente parlando dall'appetito delle ricchezze: e da questa medesima origine il Poeta riconobbe la cagione della si gran corruttela del suo secolo (n. 289). Se non che l'avarizia in tanto può avere così gran forza, in quanto manca il buon governo, e per contrario è in vigore il guelfismo (n. 290). Di tal che ultimamente l'attuazione del principio guelfo è attuazione di avarizia, e quindi di tutti i disordini. Ma il Veltro deve distruggere il guelfismo; ei dunque per ciò stesso abbatterà l'avarizia.

299. Le quali cose così ragionate non dee fare difficoltà quello che Virgilio afferma del Veltro, che caccerebbe la Lupa per ogni, villa sin che non l'avesse ricacciata nell'Inferno. Imperciocchè la Lupa contro alla quale il Veltro combatterà non è l'avarizia degli uomini particolari, ma si quella che è messa in atto dalla potenza guelfa, ed è cagione della corruzione de'popoli. Sicchè alla interrogazione, se Dante pensava che dopo il Veltro non fosse per essere più avarizia nel mondo,

noi rispondiamo: che se si parli dell'avarizia signoreggiante in virtù del cattivo governo, così certamente divisava. E di fatto abbiam veduto che per lui tanto era stabilire il reggimento del Monarca universale, quanto distruggere radicalmente l'avarizia. Però il Veltro, il quale secondo la predizione di Virgilio, dovea indurre a mano a mano quel governo, avrebbe cacciata dinanzi a sè di villa in villa, e rimessa in Inferno la Lupa. Ed aggiugn e che da quel luogo la invidia la diparti, in quanto le tre concupiscenze furono immediata conseguenza del primo peccato; il quale, come tutti sappiamo, per la invidia del demonio entrò nel mondo. Così e non altrimenti pensava Dante che il mondo sarebbe liberato dalla infestazione della Lupa.

300. Ma tanto bene non poteva egli augurarsi della stessa maniera ne'particolari, ne'quali rimarrebbe sempre la viziosa inclinazione alle cose corruttibili. Nulladimeno per ciò stesso che fosse cessata l'avarizia come infezione, diciam così, sociale, avrebbe perduta molta forza negl'individui, sì perchè mancherebbero i tristi esempi de' governanti, e sì perchè restaurato l'ordine, e fermata la giustizia non potrebbe avere libero sfogo il mal talento naturale. Ecco adunque nella più semplice forma il frutto della impresa sperata: la restaurazione perfetta della società; ed il morale miglioramento, maggiore che fosse possibile, de' membri di essa.

301. Ma si può egli finalmente sapere chi sia cotesto Veltro, dal quale l'accesa fantasia dell'Alighieri si aspettava così gran piena di benedizioni di cielo e di ter-

ra? Voi vorreste che io vi mettessi qui in carta nome e cognome del Profetato, e, perchè non fallisse la persona, tutte le qualità che lo possano da ogni altro sceverare. Ma mi duole che a questa volta debbo venir meno alla espettazione del lettore ; poichè Dante che in tutte altre quistioni ci è stato così buono aiutatore, nel fatto del nome e cognome del Veltro è sì tenace del suo segreto, che per quanto si sieno argomentati storici e critici di ogni ragione di côrlo in fallo, non è riuscito loro per nulla. Del rimanente questa è una curiosità, e niente altro che curiosità. Ciò che unicamente importava conoscere per la intelligenza del Poema era l'opera che avrebbe dovuto compiere l'eroe innominato. L'abbiam saputa : che cercherem di vantaggio? Nondimeno per non saltare, come si dice, a piè pari il fosso, dirò quello che si pensa su tale proposito secondo le diverse opinioni.

302. La sentenza più benigna è, che il Veltro fosse un Pontefice, il quale non già collo spavento delle armi, ma colla santità della vita, colle efficacia dell'esempio, e colla saviezza delle prescrizioni avrebbe diradicati gli abusi dell'avarizia e dell'ambizione de' perversi ecclesiastici, e ristabilito il buon ordine. E veramente non altri che un Pontefice avrebbe potuto legittimamente por mano, e condurre a buon fine l'opera della riformazione de' costumi nella Chiesa cattolica: e meglio che a qualunque principe secolare ad un Papa santo si acconcerebbe l'elogio di non cibarsi di cose terrene, ma sì di sapienza, di virtù, e di amore.

11 cav. Giuseppe de Cesare di chiara memoria fu

il primo che produsse questa opinione, determinandola nella persona di Benedetto XI di costumi veramente intemerati; dal quale tutta cristianità si aspettava ogni bene, se morte non lo avesse invidiato alle comuni speranze nel breve termine di due anni dalla sua elezione. Ed oltre alle qualità generali si avviene a questo Pontefice la specialissima di avere avuto nazione ossia nascimento tra Feltro e Feltro; poichè fu di Trevigi posta tra Feltre città della Marca trivigiana, e Montefeltro in Romagna; come altresì lo stesso nome di Veltro avrebbe una spiegazione acconcissima nello stemma dell' Ordine di s. Domenico, di cui quegli fu membro ed anzi Maestro Generale.

La opinione del de Cesare fu accolta da scrittori valentissimi, fra' quali mi basta nominare i pp. Ponta z e Giuliano Somaschi z, ed il p. Marchese dell'Ordine de' Predicatori. E questi segnatamente considerando la quistione sotto risguardi più generali dichiara con molta luce di erudizione la espettazione che si ebbe per più secoli, secondo un'antica profezia, di un Papa straordinario che era detto Angelico, il quale sarebbe c ordinatore della civiltà, vincolo fortissimo di fratellanza ne' popoli, mantenitore incorpotto delle ragioni e dei doveri così delle nazioni come degl'individui... esempio e modello di ogni più sublime virtù z ». Il perche Dante indotto dalla universale credenza, ed acceso com'era di forti-

M. G. Ponta su la Princip. Alleg. ecc. cap. VIII.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> G. B. Giuliani, alcune prose ecc. Ved. I. c. dell'**inf.** . .

<sup>3</sup> Prose del p. Marchese. Ved. sul Papa Angelico.

desiderii di miglioramenti e riforme, avrebbe sperato colla elezione di Benedetto il compimento del vaticinio. Alla quale sentenza degli egregi scrittori non contradice per nulla la morte immatura di quel santo Pastore accaduta il 1305: perciocchè, lui defunto, sarebbe a Dante rimasta la speranza che Dio avesse a provvedere quanto prima di un altro Pontefice simigliante la sua Chiesa, il quale rivendicasse le cose da quello stremo, in che gli pareva che fossero divenute.

Io diceva che questa sentenza è la più benigna per l'Alighieri: vorrei poter dire, che è la più probabile! Ma se tale non mi sembra, io non contrasto a coloro i quali credessero di potere conciliare colle condizioni di un Pontefice la sustanza ed il modo della impresa, che Dante dal Veltro si aspettava; e questo massimamente, che è cardine di tutto, che dovesse sollevare sopra i rimanenti principi, e sopra se stesso l'imperatore, facendo e gli altri e sè non più che feudatarii di quello.

303.11 Bongiovanni sostiene invece che il Veltro sia lo stesso che il Monarca secondo la idea di Dante. Ma in questa sentenza niuna acconcia spiegazione mi pare che possa darsi a quel verso, E sua nazion sarà tra Feltro, e Feltro. Oltre a che nel XXXIII del Purgatorio sembrano assai distinti l'erede dell'Aquila, cioè il Monarca o l'Imperatore, ed il Messo di Dio, ossia il Veltro, che dovrà vendicargli tanta eredità:

Non sarà tutto tempo senza reda L'Aquila che lasciò le penne al carro, Perchè divenne mostro e poscia preda; Ch'io veggio certamente, e però il narro, A darne tempo già stelle propinque, Sicuro d'ogn'intoppo e d'ogni sbarro; Nel quale un cinquecento dieci e cinque, Messo di Dio, anciderà la fuia, E quel gigante che con lei delinque .

304. Ondecche i più vogliono che l'Aspettato di Dante fosse un principe italiano di gran virtù e potenza, il quale avrebbe colle armi battuta la parte guelfa, e stabilito il governo dell'imperatore secondo il concetto ghibellino. Conforme la quale speranza canterebbe il Poeta: Di quell'umile Italia fia salute ecc.: perocche fermata nella penisola la Monarchia coll'abbattimento della Casa di Francia, era facile impresa distenderla per tutto il mondo cristiano.

I due che nelle opinioni de'dotti si contendono l'onore della dantesca profezia, sono Uguccione della Faggiola, e Can Grande della Scala. I campioni più segnalati del primo sono Carlo Troya<sup>2</sup>, e Cesare Balbo<sup>3</sup>; que' del secondo Giuseppe Picci<sup>4</sup>, e Niccolò Tommaseo<sup>5</sup>: e gli uni e gli altri arrecano argomenti di valore vuoi per sostenere le parti dell'eroe che han preso a favorire, vuoi per rigettare il suo emolo.

- \* Purg, XXXIII, 37.
- 2 Carl. Troya del Veltro Alleg. di Dante.
- 3 Cesare Balbo com. crit. al I Canto dell'Inf.
- 4 Gius. Picci, I luoghi più oscuri ecc. cap. IV.
- S Nic. Tommasco, il Duca, e il Veltro di Dante dissertaz. al canto XXXIII del Purg., Milano 1854, 1856.

305.Il perchè inferiscono altri che Dante benchè fermo nella speranza, che la buona causa, com'ei la credeva, sarebbe prevaluta, non ebbe però fisso il pensiero in un solo personaggio. Le condizioni che si tramutavano di tempo in tempo, e la potenza maggiore or di questo ed or di quello de' capi ghibellini gli potevano fermare il pensiero variamente ne' diversi personaggi. Secondo la quale opinione il Veltro specificamente inteso sarebe stato sempre lo stesso; ma il Veltro individuo vario ne' varii tempi. E forse così fu. Ma noi contenti di avere discoperto lo scopo e la qualità della sua impresa, non vorremo disperdere più a lungo il tempo in cosa che al nostre propesite non rileva gran fatto, e non potrebbe meglio che si è fatto per tanti valorosi scrittori coer chiarita.

### CAPITOLO XXVIII.

## Gli altri personaggi dell'Allegoria.

306. Non altro ci rimane per la piena intelligenza del Concetto della Divina Commedia, che determinare la significazione sia letterale sia allegorica degli altri personaggi i quali o ebbero parte nel viaggio di Dante siccome Virgilio e Beatrice, o lo disposero solamente, come la Donna Gentile e Lucia.

E quanto ai primi due, gli antichi dicevano che Virgilio è figura della ragione umana o della Filosofia, e Beatrice della cognizione delle cose soprannaturali ovvero della Teologia; nè altrimenti è da dire, tanto solo

che non si escluda il fondamento della significazione storica. E di vero il Virgilio che apparve a Dante è quello stesso che nacque sub Julto, il cantore di Enea, il poeta da cui egli tolse lo bello stile: il Virgilio adunque della dantesca epopea è il Virgilio della storia. Simighantemente la Beatrice che discese nel Limbo per provvedere di buona guida Dante smarrito nella selva, colei che poscia lo accompagnò pe'cieli, è la medesima che ei riconobbe nel Paradiso terrestre in guisa da risentire tutta la forza di un amore antico, quella stessa che poco appresso rimproverollo acerbissimamente, perchè dopo la morte sua si fosse disviato dal sentiero della virtù. È dunque la Beatrice che Dante amò da fanciullo, e che morì parecchi anni innanzi del finto viaggio.

Ma oltre al significato proprio e letterale hanno si Beatrice si Virgilio un altro senso tutto allegorico, il quale trasparisce così ehiaro a traverso della figura che quasi niuno ha osato di contrastario. Stabiliamo per primo quello di Beatrice, che dicevamo essere simbolo della Teologia.

307. Nel canto II dell'Inferno si leggono le seguenti parole a lei indirizzate da Virgilio:

O donna di virtù sola, per cui L'umana spezie eccede ogni contento Da quel ciel ch'ha minori i cerchi sui!

dove la frase Donna di virti vale altrettanto che signora delle virti, come spiega il Lombardi, o anche Donna di

tal virtù, per cui ecc. Ma tanto nell'uno quanto nell'altro intendimento essa è tale che sua mercè l'uomo prende nobiltà sopra tutte le creature contenute sotto il cielo della luna, o come mi piace meglio spiegare col Magalotti, trascende tutte le cose terrestri, e trasvola alle celestiali. A cotanta dignità eleva Beatrice la spezie umana; e solo essa può farlo, chè questo indica la frase O Donna di virtù sola, per cui ecc. Il quale concetto intess di Beatrice storica non solo sarebbe esagerate, ma falso. Quanti conoscevano che fosse al mondo esistita la figliuola di Folco Portinari? E prima che costei fosse beata, la spezie umana non era per ventura nella condizione di eccedere ogni contento sotto il cielo della luna? Quale operazione o merito di lei pensava Dante che avesse a tanto sublimata la umana natura? È dunque da riconoscere nella sua persona un simbolo; il quale non potremmo meglio determinare, che mirando all'ufficio che compie con Dante tutto il tempo che gli è compagna nel viaggio pe' cieli. E vediamo di fatto che altro ella non fa, che ammaestrarlo delle cose celesti e divine. È dunque da dire che un tal magisterio simboleggi, o altrimenti che sia figura della Teologia.

Intesa la Beatrice del Poema secondo cotesta rappresentaza, giustissimo è l'elogio di Virgilio essendo veramente la Teologia la nobilissima delle scienze, che l'intelletto umano innalza oltre la sfera delle naturali conoscenze alla investigazione di cose celesti e divine. Nel quale senso è pur da Lucia nel medesimo canto appellata con vocabolo astratto Loda di Dio vera: conciossiacchè la cognizione di Dio ingenerando altissimo

concetto della Divinità viene ad accendere nell'animo affetti di ammirazione e di lode verso di quella.

La stessa spiegazione della figura di Beatrice ci rendono due altri luoghi del Purgatorio. Nel VI di questa cantica Dante propone un dubbio a Virgilio mezzo di ragione naturale, mezzo di ragione teologica; come cioè le orazioni fatte pe' defonti potessero accorciare il tempo della loro espiazione, quando pur egli ha nella Eneide affermato essere i decreti di Dio irrevocabili: Virgilio data la risposta per quel che poteva la ragion naturale, soggiugne:

Veramente a così alto sospetto

Non ti fermar, se quella nol ti dice:

Che lume fia tra il Vero e l'intelletto .

Inoltre nel canto XV in sul proposito di un'altra quistione dello stesso genere gli dice:

. . . Quanto ragion qui vede
Dir ti posso io : da indi in là t'aspetta
Pure a Beatrice, ch'è opra di fede <sup>2</sup>.

Ora comparando insieme i due passi, noi troviamo che in uno di essi Beatrice è detta opra di Fede; il quale predicato non potendo attribuirsi alla persona nel suo essere naturale, le deve convenire in un essere figurato: e nell'altro leggiamo che Beatrice ha da essere lume tra il vero e l'intelletto. Adunque la figura di lei

<sup>1</sup> Purg. VI, 43.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Purg. XV. 46.

in questo appunto è riposta che deve illuminare l'intelletto nelle verità riguardanti la Fede. Ma ciò fa la Teologia: adunque Beatrice nel linguaggio allegorio del Poema non è altro che la Teologia.

308. Dicevamo ancora che Virgilio rappresenta la ragione umana o la Filosofia. E veramente da un latoes so compie con Dante quelle parti rispetto alle verità di ordine naturale, che Beatrice fornisce rispetto a quelle altre di ordine superiore: dall'altro lato ne'luoghi citati abbiamo osservato che ei mette in opposizione il su ministero con quello di Beatrice. Se dunque Beatrice in virtu della sua opera significa la Teologia, Virgilio, per ciò che fa, deve significare la umana ragione illustrata o la Filosofia.

Ma un altro luogo più direttamente dichiara il simbolo inchiuso nella persona di lui:Il Poeta nel XIX del Purgatorio narra una visione, avuta in sogno, di una donna nel primo aspetto sconcissima; la quale secondo egli la riguardava venia tratto tratto acquistando forma e leggiadria. Era essa una immagine de' beni temporali, i quali tanto solo hanno di vaghezza, quanto ne concede loro la nostra fantasia, altrimenti vuoti di sostanza, e per ciò che inducono a peccato, brutti e deformi. Mentre la trista femina con soave canzone lusingava il Poeta, sorvenne un'altra donna santa e celeste, che non a Dante, sì bene a Virgilio rivolta.

O Virgilio, Virgilio, chi è questa?

Fieramente dicea. Ed ei veniva

Con gli occhi fitti pure in quell'onesta. <sup>1</sup>

<sup>\*</sup> Purg. XIX, 28.

Intanto la donna celeste aprì subitamente i drappi dell'altra, ne rivelò la bruttezza, ed il Poeta risvegliossi per lo puzzo che usciva del sozzo ventre. Perchè la donna che accorse in aiuto di Dante si rivolse con quel grido a Virgilio e non a Dante, mentre a Dante non a Virgilio era posta l'insidia? E perchè allora solamente squareiò le vesti dell'oscena, quando Virgilio, fatto accorto al suo grido si mise a rimirare in quell'altra? Cotesta pia certamente significa l'aiuto celeste:ma l'aiuto celeste essendo un sussidio della debole libertà opera riscotendo la ragione; ed allora la libertà si attua nel bene, quando la ragione si fissa nella ispirazione supernalmente comunicata. Qual dubbio adunque che Virgilio non simboleggi la ragione naturale?

Nel quale luogo si vuole osservare, che sebbene il ministero di Virgilio si contenga ne'soli termini della ragione tuttavia non è per questo da intenderlo disceverato dell' aiuto della grazia celeste. In due maniere di fatto la grazia illuminante può illustrar la ragione, o inducendo cognizioni superiori all'ordine naturale, com'è de' misteri rivelati, o rappresentando all'intelletto avvalorate del suffragio della infallibile autorità di Dio le verità che si possono conoscere per naturale discorso. Per simil guisa la grazia cooperante può insieme col libero arbitrio o compire un atto soprannaturale, o anche morale nella sustanza, ma in tali condizioni che non sarebber bastate le forze della natura. E di così fatte illustrazioni superiori fu fatta larghezza a Virgilio in quanto figura della ragione; siecome Dante, figura dell'uomo o del libero arbitrio, ebbe gli aiuti necessarii per operare conforme a que' lumi. il che si fa certo non solo perchè la impresa che doveasi fornire supera le forze della natura in sua balía, ma più ancora perchè opera salutare, ordinata com'era alla conversione di Dante. E Virgilio medesimo lo confessa dove afferma che si è mosso per divino comandamento, come più volte fa nell'Inferno, e dove dice che dall'alto gli scende virtu per guidar Dante, come si legge nel I del Purgatorio , e finalmente quando rivolto al Sole, simbolo di Gesù Cristo (n.173), lo prega che gli addirizzi i passi colla sua benefica luce. Virgilio adunque per questo è simbolo della ragione, che la materia del suo magistero considerata in sè stessa non oltrepassa i limiti del discorso naturale: ma nel rimanente l'opera sua è diretta ed accompagnala dal soccorso della grazia supernale.

E così è da dire che credessero gli antichi; perocchè il Boccaccio, espressamente l'afferma colle seguenti parole: «Ed è in questa parte da intendere in questa forma, che Virgilio, laddove bisogno sarà nella presente opera, s'intenda per la ragione a noi conceduta da Dio; perciocchè la ragione è quella parte dell'uomo, nella quale si dee credere questa seconda grazia (la cooperante) riceversi e abitare; conciossiacosachè; essa ne fia da Dio data non solamente a cooperare colle altre nostre potenze animali e intellettive, ma a dirizzare e a guidare ogni nostra operazione in bene).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Purg. I, 68,

Inf. 11, 98.

309. Ora passiamo a Lucia, la quale i primi comentatori giudicarono un simbolo della grazia attuale secondo le sue varie denominazioni, ed i piu recenti colla scorta del Balbo fanno figura della luce delle verità
rivelate. Essi argomentano primieramente dal nome di
lei, siccome quello che derivato da lux assai bene si
acconeia a significare la illustrazione che si ha per la
fede. Argomentano inoltre dal II dell'Inferno, dove la
Donna gentile raccomandando ad essa Lucia Dante,
lo chiamo il suo fedele: che certo non avrebbe detto, se
Lucia rappresentasse la grazia. Per contrario può meritare ognuno un tal vanto rispetto alla fede, tanto solo
che l'abbia professata in ogni tempo con animo saldo:
e Dante fu senza dubbio sempre saldissimo nelle credenze cattoliche.

Ma non credo si debba per queste ragioni abbandonare la primiera interpretazione. E vaglia il vero: se Beatrice, come il Balbo pur confessa, simboleggia la Teologia, cioè la cognizione più profonda ed estesa delle verità rivelate, che uopo è di questa Lucia, seconda luce o cognizione delle stesse verità? Che se ad alcuno sembra buon argomento il nome, non è meno in quest'altra sentenza: conciossiacchè il primo uffizio della grazia sia questo appunto di chiarire l'intelletto, ed anzi per un modo più nobile e profittevole che non faccia la semplice conoscenza speculativa, perocchè lo rischiara in ordine ad operare il bene.

Ma ragioni molto più valide io ritrovo nella Divina Commedia per tenerci all'antica intelligenza. Imperciocchè se il significato allegorico aggiunto alle persone si può solamente specificare per le opere che van compiendo, poichè le parti che ha Lucia nel Poema non sono altre, che le stesse operazioni della grazia, la figrira di lei solo in questo può aver luogo, che rappresenti la grazia. E leggiamo di fatto che la Donna gentile a Lucia raccomando caldamente il Poeta nella estrema miseria, in che questi si era condotto; e non altramente che per mandato di Lucia Beatrice stessa discese nd Limbo per ottenergli l'aiuto di Virgilio. E si noti che la Donna gentile fu la prima che impetrasse la conversione del Poeta; e de beati niuno mèglio di Beatrice de vea desiderare il ravvedimento di lui: con tutto questa nè la Donna gentile pose mano all'opera senza il ministero di Lucia; nè senza il mandato della stessa si mosse Beatrice per sovvenire all'amico. Adunque il ministero di Lucia non è altro che quel della grazia, la quale è principio formale della conversione.

In altra opera si manifestò Lucia: e fu quando dormendo il Poeta lo trasportò in su le braccia al varco del Purgatorio, dove ritrovarono quell'angiolo, che al nuovo arrivato amministrò il Sagramento della Penitenza: Che può significare quel trasporto, salvo che l'aiuto soprannaturale per ricevere il beneficio della riconciliazione? Ma un tale aiuto sopra natura è grazia di Dio: adunque Lucia mercè di cui si condusse a quell'atto non è altro che la Grazia.

Donde possiamo intendere che ancora nel XIX del Purgatorio la Donna santa, che apparve per far confu-

<sup>\*</sup> Purg. IX,

sa quell'altra oscena, sia la medesima Lucia, non essendo da credere che il Poeta avesse voluto introdurre colà un nuovo simbolo pur di grazia celeste.

310. Ma oltre al senso allegorico sarà questa Lucia anch'essa una donna reale? Il Balbo e l'Ozanam di tutta ragione l'affermano congetturando che debba essere s. Lucia la vergine siracusana, alla quale Dante per testimonianza di Iacopo suo figliuolo in fa devotissimo. La quale sentenza si fa probabilissima per questo argomento di analogia, che fra i personaggi, i quali abbiano una parte rilevante nella Divina Commedia, niuno si trovi che sia meramente allegorico. Senza di che noi incontriamo questa Lucia fra i principali beati del Paradiso avente seggio d'accanto a Maria. Qual parte avrebbe lì, fra persone tutte vere e reali godenti della beatitudine di Dio, una forma allegorica?

311. Poste le quali cose conchiudiamo che l'essere appellato Dante fedele a Lucia non è si grave difficoltà che debba farci rinunziare alla evidenza di cotante ragioni. Nondimeno per rispondere direttamente a quanto si opponeva notiamo, che la Donna gentile non tenea discorso con Lucia per accusare il Poeta della passata ingratitudine a' suoi favori, ma piuttosto per ingraziarlo a lei. Volle pertanto avvalersi del miglior titolo ad acquistargli benevolenza chiamandole cortesemente suo fedele. E potealo per rispetto agli ultimi fatti: perocchè il povero Dante si era pur finalmente compunto

z lacopo di Dante nel suo Commentario manoscritto così dice al I dell'Iuferno sul proposito di Lucia « Beata Lucia , la quale egli ebbe in somma devozione ». de' suoi peccati la notte antecedenle; si era risolule di uscir della selva, e ne fuggì di fatto spingendosi oltre il passo che non lasciò giammai persona viva: finalmente in quell'ora istessa che la pietosa si adoperava per lui, o egli procedea verso il colle, o combatteva colle fiere. Quanti atti di eroica fedeltà alla grazia? Se non fosse dunque per altro, sol per questi potè la Donna gentile chiamar Dante fedele a Lucia, quasi volesse dire: vedi che quell'infelice ha corrisposto sin qui a' tuoi movimenti con tutta fedeltà, fa dunque di aiutarlo con favori più copiosi, perocchè gli ostacoli che pruova son troppo vivi, ed a lungo ne rimarrebbe disfatto.

Nondimeno se alcuno non rimanesse interamente persuaso di queste ragioni, conciossiachè la lode che si fa a Dante sia troppo assoluta; ei riferisca la frase al personaggio storico, il quale vi è letteralmente significato, cioè a s. Lucia, per guisa che fedele valga altretanto che divoto; e così disparirà la difficoltà, ed il modo sarà proprissimo e vero.

311. Ma chi è questa Donna gentile che tanto si affanna per Dante? I comentatori generalmente sino a' tempi nostri vi hanno scorto quali un simbolo della grazia preveniente e quali della divina misericordia. Ma se Lucia per avviso pur di costoro è figura della grazia, e la grazia è preveniente o concomitante, secondo che ispira l'atto o l'accompagna; qual bisogno vi ha di una nuova figura? E tanto più che la operazione di Lucia nel II canto, io dico d'inviar Beatrice, è precisamente nel genere di grazia preveniente. Il vero è che la Donna Gentile almeno nel senso lette

١

rale senza dubbio è la santissima Vergine Maria: e dico nel senso letterale, poichè o non vi è senso allegorico; o se vi è significata (ciò che solo potrebbe) la divina misericordia, da niuno sarebbe meglio rappresentata, che da Colei la quale si gloria di essere salutata la Madre della misericordia.

La quale spiegazione, divenuta oggimai comune, ha per sè argomenti di tanta forza, che non solo può dirsi probabile, ma certa. E veramente la prima che con efficacia si adoperò per Dante fu appunto la Donna gentile. Essa colla potenza della sua intercessione franse il duro giudizio di lassù fermato contro di lui; ed essa pure gl'impetrò la grazia trionfatrice. Anzi dovè da Dio aver balia di disporre della grazia in pro di lui come meglio credesse necessario all'uopo suo; perocchè trattò immediatamente con Lucia, ed a Lucia raccomandollo per ciò che fosse mestieri al suo scampo. Tanta obbligazione ha dunque Dante alla Donna gentile, quanta non ha a Beatrice stessa. Or se questa pietosa non fosse Maria Vergine, a qual altra delle donne celesti avrebbe egli mai dovuto dare le prime parti nell'opera d'impetragli la salvezza, meglio che alla sua Beatrice? Ma Dante nol fece: nè per quanto amore le portasse volle professarsi più debitore a lei della propria conversione, che alla Donna gentile. Chi dunque sarà ella, se non è Maria Vergine, della quale si professa nel Poema specialissimamente divoto, e che ricorda più di trenta volte con sensi di tenera e filiale pietà?

313. E più ancora di queste considerazioni ci deve

muovere che noi troviamo esplicitamente da Dante attribuito, conforme al pio sentimento de'fedeli, alla gran Madre di Dio, il privilegio di essere dispensiera di tutte le grazie. Si legga la preghiera che il divotissimo di Lei s. Bernardo nel principio del XXXIII del Paradiso le fa, per impetrare al Poeta mercè la sua potentissima intercessione la vista intuitiva di Dio. Quivi tra gli altri dolcissimi sensì leggiamo:

Qui se'a noi meridiana face
Di caritate, e giuso, intra mortali
Se'di speranza fontana vivace.
Donna, se' tanto grande, e tanto vali,
Che qual vuol grazia, e a Te non ricorre,
Sua disianza vuol volar senz'ali.
La tua benignità non pur soccorre
A chi dimanda: ma molte fiate
Liberamente al dimandar precorre.
In te misericordia, in te pietate,
In te magnificenza, in te s'aduna
Quantunque in creatura è di bontate.

Come dunque sentendo il Poeta così altamente di Maria non avrebbe da Lei riconosciuta la sua grazia maggiore, quella della conversione?

314. Finalmente le altre due donne che aiutarono Dante nella maggiore necessità, Lucia e Beatrice, abbiam veduto che furono ravvisate da lui in altissimo grado di gloria in Paradiso. Volea ragione che facesse al medesimo luogo menzione di Colei che fu principalissimo strumento di sua salute, e si dimostro più potente e più misericordiosa delle altre due. Or posto che troviamo di fatto in cima di tutto l'ordine de'beati la Santissima Vergine Maria, e niun'altra donna esplicitamente nominata, che non abbia già la sua significazione determinata, e il suo riscontro nel Proemio; non sarà Ella dunque questa Madre pietosissima la Donna gentile, dalla quale principalmente gli provenne la grazia di ravvedersi?

315. Il perchè è da dire, che Maria pregata da Beatrice, siccome si può agevolmente supporre per altri luoghi del Poema, ottenne a Dante quella grazia, che niun altro ayria potuto impetrare, cioè che Dio revocasse il duro viudizio che avea stanziato contra di lui. Casso per tal maniera il decreto di morte Ella, che in certa guisa è arbitra della grazia, impose a Lucia di mandare ad effetto per ogni modo la conversione di lui; e Lucia si valse a quest'uopo dell'opera immediata di Beatrice, la quale più di ogni altro era del suo bene desiderosa. Convertito così per grazia di Maria Vergine Dante, per: grazia pur di Lei ottenne l'ultimo frutto del migliora, mento della vita, la intuizione di Dio. Nella quale mirabile corrispondenza di principio e di fine non saprei se più la pietà del cristiano ammirare, o l'artificio del Poeta, vedendo per tale accordo esaltato si altamente il sentimento cattolico di divozione verso la Gran Madre di Dio, ed insieme unificato con si bell'armonia il concetto poetico.

Ora che abbiamo corso, aiutando Iddio, il lungo cammino che la necessità della nostra Dimostrazione ci ha imposto, non ci gravi per averne un ultimo frutte misurarlo col guardo. E dico col guardo: perocchè non ci è più mestieri di guadagnare a mano a mano, quai un passo per volta, discorrendo; ma sol di rappresentare alla mente le principali verità dimostrate per avere l'ordito di tutto il ragionamento.

Sono due le allegorie sostanziali della Divina Cammedia. Nella prima l'autore descrive un suo stato di miseria, simboleggiato nello smarrimento per una selva, gli sforzi che fece per camparne avviandosi verso un colle, e finalmente gli ostacoli, da quali fu impedito, figurati da tre feroci animali, da una Lonza, da un Leone, e da una Lupa. Ma ciò che non pote, affrontado per diretto le fiere, ottenne compiutamente con un viaggio straordinario, che colla scorta di Virgilio forni per l'Inferno e pel Purgatorio, e colla guida di Beatrice pel Paradiso. Per tal maniera egli si schermi di quei mostri, e fu libero de'pericoli di quella selva.

Questo viaggio pertanto costituisce la seconda allegoria così strettamente intrecciata colla prima, che il bene rappresentato da essa è precipuamente ordinato a liberare dal male rappresentato dall'altra. Però qual argomento più certo per avverare la significazione della selva e degli animali, che fermare il significato allegorico delle tre Cantiche del Poema? E noi vedemmo che il giro per l'Inferno significa la contemplazione delle pene per in-

durre le disposizioni necessarie a ricevere con utilità il Sagramento della penitenza; siccome di fatto lo ricevè il Poeta innanzi di essere ammesso nella porta. dove ha cominciamento il Purgatorio. Vedemmo inoltre che il cammino di questo secondo regno è in figura ciò che debbe operare il penitente già prosciolto delle colpe, che è soddisfare per esse, diradicare gli abiti viziosi, ed informare i buoni: ed ei tutto questo effettuò con tanta perfezione, che il suo libero arbitrio potea rendere immagine di quella dirittura primitiva, nella quale l'uomo nella sua origine fu creato da Dio. Finalmente stabilimmo che la elevazione del Poeta di cielo in cielo nel senso inteso da lui altro non è che perfetta contemplazione de'divini attributi, ed amore del sommo Bene, l'una e l'altro crescenti a grado a grado insino che l'anima venga per forza di carità quasi a trasformarsi nell'obbietto del suo amore. Al quale stato di consumata perfezione ei finse di essere condotto per la visione immediata dell' Essere divino, mercè la quale la sua volontà fu così armonizzata colla divina (in che sta la consumazione dell'amore), che quinci appresso il volere di Dio sarebbe il principio e la regola di ogni suo movimento.

Ed or che può essere uno stato di miseria direttamente opposto ai beni ottenuti pe'tre misteriosi viaggi, salvo che lo stato di peccato? E stato di peccato è dunque la dimora nella selva, ed anzi di molti abiti peccaminosi; sì perchè il mezzo di venirne libero fu affatto straordinario, e sì ancora perchè Beatrice apertamente lo indicò.

La quale verità fondamentale per la intelligenza del concetto dantesco si fa chiara eziandio per varii lucghi del Poema, che danno il medesimo valore di significazione alla selva. E così vedemmo che Virgilio rese di un tanto viaggio questa ragione a Catone, perchè altrimenti Dante non saria potuto campare dalla morte si temporale, sì eterna. E questa medesima necessità di un mezzo così miracoloso toccò Beatrice ne' suoi rimproveri a Dante per aggravare la sua reità. Per simil guisa lo stesso Dante avvenutosi in certe anime dell'ultimo girone del Purgatorio fe'loro sapere che il suo cammino era ordinato a cessare da sè la cecità; e più in particolare significò a Forese, che per tal via Virgilio lo rimoveva dalla trista condizione di vita in che gli era stato compagno ei medesimo innanzi che fosse morto. Finalmente in Paradiso con amoroso affette ringraziò la sua Beatrice, perchè l'ebbe per così nuovi ed insoliti modi liberato dalla servitù e restaurato nella verace libertà: la quale libertà poichè fu grazia di Dio, si deve per ogni ragione inferire che la servitù onde fu tratto non altro era che la schiavitudine del peccato.

Messe le quali cose le fiere, che distolsero il Poeta dalla salita del colle, saranno senza dubbio impedimenti contra il suo proposito di miglior vita. Imperciocchè se la selva è simbolo della vita peccaminosa, e perciò il colle, che e un termine alla selva contrario, deve rappresentare un genere di vita nelle opere delle cristiane virtù esercitata; le fiere, le quali impediscono il cammino del colle, e risospingono verso la selva,

vogliono essere necessariamente simboli di tentazioni. Più , sappiamo certo che Dante rappresenta nella sua particolare persona l'uomo in generale, saranno adunque simboli delle tre universali concupiscenze della nostra corrotta natura, che sono la lussuria, la superbia, e l'avarizia. E di fatto questi tre vizii o passioni abbiamo veduto essere determinati dal Poeta nelle qualità e negli altri aggiunti delle sopraddette tre belve,

E più che dalle due prime dall'ultima ebbe contrasto; perocchè secondo la dottrina della Scrittura e de' Padri l'appetito delle ricchezze, ossia l'avarizia, è radice di tutti i peccati; e quanto a muovere gli animi, ha più forza e vigore di ogni altra tentazione.

Ma se inoltre cotesta passione per cause speciali avesse più campo nelle civili comunanze, qual dubbio è che indurrebbe la universale corruzione, valevole com'è ad ingenerare tutt'i vizii? E così Dante divisò.

La Lupa adunque può essere considerata in primo luogo come passione o tentazione dell'individuo, ed è il maggiore impedimento nel suo genere a restaurare la grazia di Dio, e perseverare in essa. Può essere considerata in secondo luogo come vizio signoreggiante nella società, ed è la cagione immediata di ogni pubblico male.

La Lupa conforme a quest'ultimo rispetto ha nel Poema un senso politico, il quale per altro nel valore del simbolo s' immedesima colla significazione morale: ed appunto in questo secondo senso disse Virgilio che il tristo animale sarebbe dal Veltro sterminato. E vaglia la verità: il Veltro in tutto il Poema si manifesta siccome personaggio politico; e pur politica è la impresa che il Poeta se ne aspetta. Imperciocchè dovrà esso distruggere il mal governo (cioè il guelfo) per lo quale l'avarizia (cioè la simbolica Lupa) può tanto; ed indurre il buon governo, il governo voluto da Dio (quello del Monarca universale, ossia dell'Imperatore), fondato nel principio contrario, cheè la remozione della cupidità. Il perchè la Lupa in quanto è obietto al contrasto del Veltro rende anchessa un concetto politico, avvegnachè nel suo essere simbolico sia sempre la stessa cosa, l'avarizia.

La idea politica rappresentata ne' suoi termini contrarii dal Veltro e dalla Lupa non vizia per nulla l'unità del concetto religioso. Il concetto religioso è il vero assunto del Poema, perchè sopra di esso, ed intorno ad esso si versa la sostanza delle tre Cantiche. Per contrario il concetto politico prende forma da un secondo risguardo, sotto il quale la Lupa è considerata dal Poeta, e che potrebbe formare il soggetto di un altro poema: nondimeno è introdotto a far parte della Divina Commedia non pure per acconci episodii onde le si congiugne, ma inoltre quasi come un soggetto ulteriore di essa. E sì per questo, e sì per quella riduzione che abbiamo detto de'due concetti della Lupa in unica significazione morale, la Divina Commedia rimarrà un esempio unico di poema, che colla massima varietà delle parti nella esecuzione accoppia la massima unità e semplicità della idea nel Concetto.

Gli antichi comentatori, e Dante stesso ci esposero

con brievi sentenze l'assunto religioso del divino Poema: della idea politica non si curarono, siccome quella che non era nè parte sostanziale dell'opera, nè ultimo intendimento dell'autore in quanto protagonista. Noi abbiamo dovuto scrivere un libro per dimostrare il concetto religioso, e dare al politico quel luogo che veramente gli spetta. E meno che un libro non saria stato bastevole per rimettere le cose al posto loro, e convincere che così van messe: cotanta perturbazione si è fatta in questi ultimi tempi delle idee principali e secondarie contenute nella Divina Commedia, e tante altre si sono attribuite all'autore di essa che veramente non ebbe! Ma siamo noi riusciti al fine che ci eravamo proposto. Che posso dir io? sol questo, che l'ho vivamente desiderato, che mi sono studiato di arrivarvi, che per arrivarvi non ho risparmiato nè diligenza, nè fatica: che più? se amor di me stesso non m'inganna, che alletto qualche speranza di esservi giunto. Del rimanente se il mio lavoro può tornare a qualche vantaggio della gioventù, massimamente per questo, che comprenda in quanta riverenza il padre della italica poesia avesse le pratiche verità della nostra santissima religione, le quali da tanti miserabili, che pure si danno il vanto di essere suoi cultori, o sono derise, o almeno neglette, sarò ben lieto delle mie fatiche, qualunque sia il giudizio che altrimenti se ne farà.

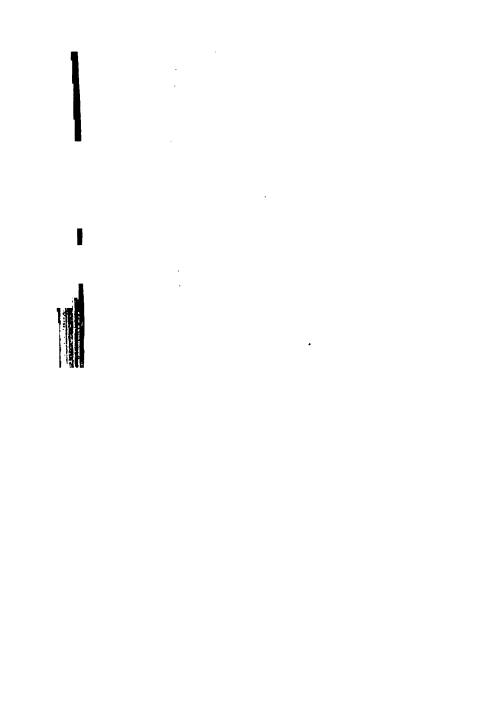

# INDIGE

### 

| Avvertimento dell'autore pag.                                | ¥   |
|--------------------------------------------------------------|-----|
| Proemio - Difficoltà fondamentale d'intendere il Concetto    |     |
| della Divina Commedia - Uso delle allegorie ne' primi        |     |
| esordii delle italiana poesia — Antichi e moderni comen-     |     |
| tatori - Ragione della presente opera.                       | 1   |
| Capitolo I Mirabile consentimento degli antichi nella        | ı   |
| sustanza di una stessa spiegazione del Concetto della Di-    |     |
| vina Gommedia — Monumenti contemporanei di questa            |     |
| convenienza — La interpretazione primitiva su accettata      |     |
| con accordo similmente universale da' letterati dei secoli   |     |
| appresso.                                                    | 19  |
| Capitolo II. — Un paragone fra le nuove interpretazioni di   |     |
| senso storico-politico e l'antica.                           | 42  |
| Capitolo III Che giudizio si debba recare delle inter-       |     |
| pretazioni moderne di senso morale-politico - Regresso       |     |
| all'antica:                                                  | 60  |
| Capitolo IV Sentenze di Dante Alighieri sopra il modo        |     |
| di significare della Divina Commedia *.                      | 76  |
| Capitolo VI Il Soggetto della Divina commedia ed il fi-      |     |
| ne di essa stabiliti da Dante — Dal soggetto e dal fine si   |     |
| deduce il Concetto generale dell'Opera.                      | 93  |
| Capitolo VII Si dimostra il senso allegorico del Poema       |     |
| in genere, e di ciascheduna delle tre Cantiche in parti-     |     |
| colare — nel presente capitolo si stabilisce quel dell'In-   |     |
|                                                              | 109 |
| - C                                                          | 114 |
| Capitolo VIII Il significato allegorico del Purgatorio.»     |     |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                      | 155 |
| Capitolo X. — Si dimostra il significato in genere dell' Al- |     |
| * Per isbaglio tipografico questo capitolo va segnato del n  | um. |
| IV a V                                                       | . • |

| •                                                       |                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| legoria fondamentale compresa ne' due primi canti de    | al-                   |
| la Divina Commedia.                                     | • 175                 |
| Capitolo XI. — Si disamina un modo onde alcuni si arg   | 0-                    |
| mentano di connettere il primo canto col Poema.         | » 187                 |
| Capitolo XII Si dimostra con alcuni luoghi del Poer     | ne                    |
| la connessione del primo canto coll'Opera nel valo      | re                    |
| della significazione che noi abbiamo dedotta.           | <ul><li>214</li></ul> |
| Capitolo XIII Segue la disamina di altri luoghi c       | del                   |
| Poema, co' quali si dichiara vie meglio la medesima v   | /e-                   |
| rità.                                                   | 229                   |
| Capitolo XIV Si disamina il contesto del primo cant     | o. <b>24</b> 1        |
| Capitolo XV. — Seguita il contesto del primo canto.     | » 262                 |
| Capitolo XVI Si risponde ad alcune opposizioni degl'    | io-                   |
| terpreti moderni.                                       | <b>280</b>            |
| Capitolo XVII. — Seguita la stessa materia.             | » 303                 |
| Capitolo XVIII Le tre siere che persero impedimen       |                       |
| a Dante nella salita del colle.                         | • 315                 |
| Capitolo XIX. — Si spiega il simbolo della Lonza.       | » 327                 |
| Capitolo XX. — Si chiarisce il significato allegorico   | del                   |
| Leone.                                                  | <b>343</b>            |
| Capitolo XXI Si dimostra il significato allegorico de   |                       |
| Lups.                                                   | » 352                 |
| Capitolo XXII Perchè la Lupa vie più che la Lonza       |                       |
| il Leone impedisse il Pocta nella salita del colle.     | • 367                 |
| Capitolo XXIII. — Innesto dell'elemento politico nel C  |                       |
| cetto religioso della Divina Commedia — Una digress     |                       |
| ne su la forma della Epopea dantesca.                   | • 387                 |
| Capitolo XXIV. — Brevi cenni su la Politica di Dante.   | <b>. 40</b> 7         |
| Capitolo XXV. — Ortodossia di Dante per rispetto alla I |                       |
| testà spirituale de' romani Pontesici.                  | <b>a</b> 425          |
| Capitolo XXVI.—Dante ripone nel principio guelfo la c   |                       |
| sa della comune corruzione per la larga influenza che   |                       |
| per esso l'avarizia.                                    | » 443                 |
| Capitolo XXVII. — Il Veltro e la sua impress.           | <b>438</b>            |
| Capitolo XXVIII,—Gli altri personaggi dell'Allegoria.   | » 474                 |
|                                                         |                       |

### ERRORI

### CORREZIONI

| Pag. | vers. |               |                        |
|------|-------|---------------|------------------------|
| 130  | 24    | sita          | <b>v</b> isit <b>a</b> |
| 175  | 8     | giocando      | giocondo               |
| 219  | 18    | consideri     | si consideri           |
| 361  | 11    | fra ultimi    | fra gli ultimi         |
| 391  | 9     | ravviarsi suo | ravviarsi al suo       |
| 438  | 10    | pronunziò     | prenunziò              |
| 1b.  | 11    | dispartito    | disparito              |
| 460  | K     | fan           | fa                     |

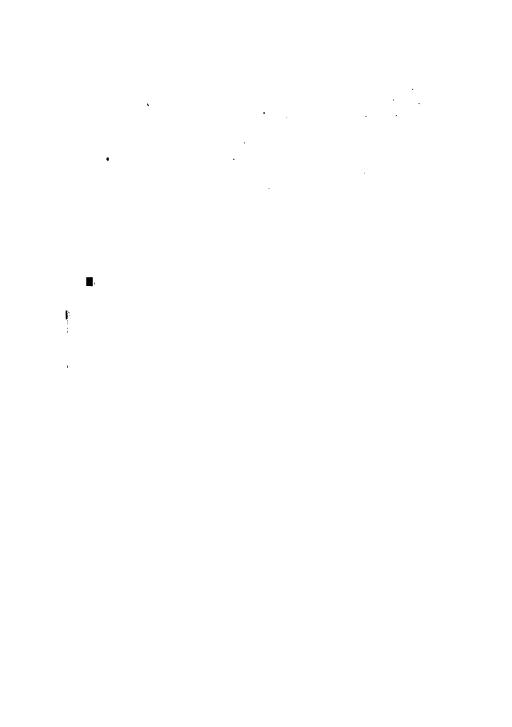

### CONSIGLIO GENERALE DI PUBBLICA ISTRUZIONE



## Napoli 3 Maggio 1859.

Vista la domanda del tipografo Pasquale Androsio, con la quale ha chiesto di porre a stampa l'opera intitolata. Concetto della Divina Commedia di Dante Alighieri. Dimostrazione del P. Francesco Berardinelli della Compagnia di Gesù.

Visto il parere del Regio Revisore Sig. D. Giulio Ca-

nonico Capone.

Si permetta che detta opera 'si stampi; ma non si pubblichi senza un secondo permesso che non si darà se prima lo stesso Regio Revisore non avrà attestato di aver riconosciuto nel confronto essere l'impressione uniforme all'originale approvato.

Il Consult. di Stato Presidente provv. — CAPOMAZZA
Il Segretario Generale — GIUSEPPE PIETROCOLA

#### COMMISSIONE ARCIVESCOVILE

PER LA REVISIONE DE' LIBRI

Napoli 1.º Maggio 1859.

Nihil obstat Scotti-Pagliara Cens. Theol.

Imprimatur
Pro Dep.
LEOP. RUGGIERO

•

The second secon

A Marin Control of the Marin Control of the Control

•

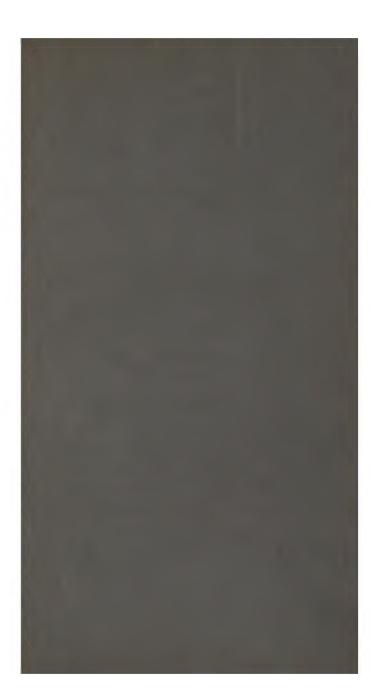

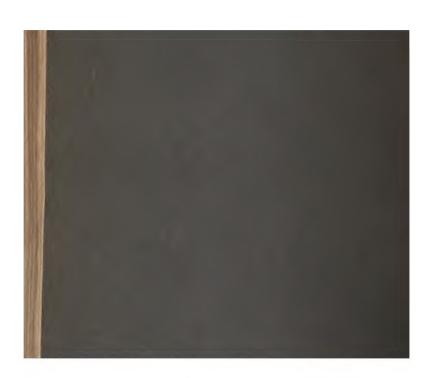



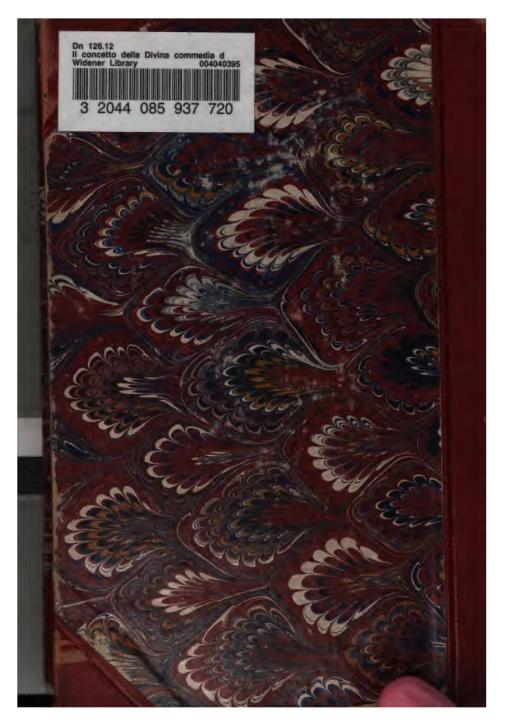